



. Ralet III 26



# SALTERIO GRANDE E PICCOLO

IN ONORE

DI

# MARIA SS.

HADRE DI GESU' CRISTO E HADRE DI TUTTI ED UFFIZIO

DEI SUOI SETTE DOLORI

DEL SERAFICO DOTTORE

# S. BONAVENTURA.

Con un'Aggiunta di altre divozioni

Delectamini in laudibus Illius,
et exaudiet petitiones cordis vestri
S. Bon. Ps. 36.

- \*\*\*\*\*\* (2) 春水水水

### NAPOLI

Strada S. Giov: a Carbonara n. 101

1854

#### A' FIGLI DEL SECOLO

Generatio prava, atque perversa: agnosce Dominam nostram, Salvatricem tuam.

Numquid non ipsa est Mater tua, quae possedit te: et in fide generavit te?

Si hanc dimittis, non es amicus summi Caesaris: quoniam Ipse sine Ea non salvabit te. Utinam saperes et intelligeres: ac Novissima provideres.

Quemadmodum infans sine nutrice non potest vivere: ita nec sine Domina nostra tu potes

habere salutem. Sitiat ergo anima tua ad ipsam: tene cam, nec

dimitte; donec benedixerit tibi.
Repleatur os tunm lande sua: decanta tota die
magnificentiam ejus — S. Bonaventura; ibi,
canticum VI.

« Figlia e serva di Dio, loda ed onora la mia Madre speciosissima e purissima in me, della cui bellezza e sublimità nè il Mondo nè alcun Beato abbastanza può discorrere e celebrare. Io somma ed eterna Sapienza ho creato questa Madre e Signora per poter abitare dolcemente in Lei. Questa, figliuola, fu Madre mia: onde ti comando con rigoroso precetto, che tu non cessi di lodarla e'di onorarla; anzi li studierai a tutto tuo potere di farla celebrare e riverire dagli altri: perchè ella è degnissima di ogni laude, essendo stata un vaso purissimo, che io preparai a me slesso per la salvazione degli uomini. Ella fu che senza dolore mi parlori, e col suo virginal latte mi nudrì, (1) » Ecco, figli di Maria, ciò che Gesù Cristo istesso disse alla sua diletta Margarita da Cortona : ed eccovi nello stesso tempo un'opera singolare del serafico Padre S. Bonaventura composta in onore della madre di Dio e madre di tutti. Da veri figli suoi, ricevete con animo riverente questo dono prezioso, che

<sup>(1)</sup> Vita di santa Marg. del p. Fr. Marchese lib. 2 c. VII n. 3.

<sup>(1)</sup> Ibi; ps. 18. (2) Ibi. ps. 116.

#### SERAPHICI DOCTORIS

### B. BOTAVENTUBE

## IN PSALTERIUM

### B. MARIÆ VIRGINIS

.....

## PRÆFATIO

Arripe illam, et exaltabit te, et glorificaberis ab ea, cum illam fueris amplexatus. Dabit capiti tuo augmenta gratiarum, et corona inclyta proteget te, ait Sapiens. Gloria in excelsis Deo, et gratiarum actio, et vox landis, qui nunc per
prophetica mysteria, nunc per oracula de
Coelis lapsa, nunc per lectionem Evangelicam, nunc per Apostolicam tubam multifarie, multisque modis ad honorem Virginis Mariae Reginae Coelorum, ac Angelorum, sincerissime nos invitat, ac incitat, ut per ipsius sancia merita omni acceptione dignissima, ex infernorum claustris arreptos, Angelicae militiae nos ad-

scribat. Unde licet Salomon verba praedicta de sapientia protulerit, Spiritus tamen Sanctus illa ad Virginem praecellentem Mariam intellectu mystico reflectit. In quo verbo vos, amici charissimi ; ad ipsius amorem est alliciens, vestrumque cor ad ipsius amplexum, variis promissionibus attrahens et demulcens. Assignat autem vohis assecutura quatuor dona mirifica, si tam praeclara puella nexu spirituali vobis fuerit conjuncta, et brachiis desideriorum ferventium a vobis cum magna reverentia, et devotione amplexata. Primo affert vobis exaltationem, ibi, et exaltabit te. Secundo glorificationem, ibi, et glorificaberis ab ea. Tertio gratiarum abundantiam, ibi, dabit capiti tuo augmenta gratiarum. Quarto viriditatis perpetuaeimmarcescibilem coronam, ibi, corana inclyta proteget te. Unde rogo, charissimi, et desideratissimi, ne tam nobilem, et speciosissimam Virginem repellatis, ne tam admirandam Reverendissimam Reginam Virginem Mariam vilipendatis. Ne si a vobis contemptant se viderit, non dico tantis fraudemini, verum (quod absit) mala perpetua incurratis. Quapropter ad obsequendum ei, sinum mentis extendatis; ad laudandum; et glorificandum eam cor praeparate, linguam laxate, ac celeri famulalum primum vobis oblatum gratanter suscipite, fructumque ex eo proferre satagite, et .in éo Matrem Dei frequentius collaudate, si fortè piissima super vos suum convertat amabilem vultum, ad suum amorem vos recipiens; vestram animam in praesenti recreans, et reficiens; et in futura gloria coronam de lapide pretioso vestro capiti superponens.

# SALTERIO GRANDE

IN ONORE

DΙ

# MARIA SANTISSIMA

MADRE DI GESU CRISTO

E MADRE DI TUTTI

#### Psalmus primus.

catus vir, qui diligit nomen tuum, Maria Virgo: gratia tua animam ejus confortabit.

Tanquam lignum aquarum fontibus uberrime irrigatum: in co fructum

justitiae propagahis.

Benedicta tu inter mulieres: per credulitatem cordis sancti tui.

Universas enim feeminas vincis pulchri-

Universas chim technias vincis paratudine carnis; superas Angelos, et Arcangelos excellentia sanctitatis.

Misericordia tua, et gratia ubique praedicatur: Deus operibus manuum tuarum be-

nedixit. Glor. Put. etc.

Psulmus 2.

Quare fremuerunt inimici nostri: et adversum nos meditati sunt inania? Protegat nos dextera tua Mater Dei: út

acies terribilis confundens, et destruens eos.

Venite ad eam, qui laboratis, et tribu-

lati estis; et dabit refrigerium animabus vestris.

Accedite ad cam in tentationibus vestris: et stabiliet vos serenitas vultus ejus.

Benedicite illam in tolo corde vestro: misericordia enim illius plena est terra. Gloria Patri: etc. Paulmus 3.

Domina, quid multiplicati sunt qui tribulant me? in tempestate tua persequaris, et dissipabis eos.

Dissolve colligationes impietatis nostrae: tolle fasciculos peccatorum nostrorum.

Miserere mei Domina, et sana infirmitatem meam: telle dolorem, et angustiam cordis mei

Ne tradas me manibus inimicorum meorum: et in die mortis meae conforta animam meam:

Deduc me ad portum salutis: et spiritum meum redde factori, et Creatori meo, Gloria Patri, ect.

#### Psalmus 4.

Cum invocarem, exaudisti me Domina: Cet e sublimi solio tuo mei dignata es recordari.

A rugientibus praeparatis ad escam etde manibus quaerentium me liberabit gratia tua.

Quoniam benigna est misericordia; et pietas tua: in omnes, qui invocant nomen sanctum tuum.

Benedicta sis Domina in acternum : et

majestas tua in saeculum.

Glorificate cam omnes gentes in virtule vestra: et cuncti populi terrae extollite magnificentiam ejus. Gloria Patri-, etc.

Psalmus 5.

Verba mea auribus percipe, Domina et

Converte luctum nostrum in gaudium: et tribulationem nostram in jubitationem.

Corruant ante pedes nostros inimici no-

stri: virtule tua corum capita conterantur.

Benedicat te omnis lingua; et nomen san-

ctum tuum confitcatur omnis caro.

Spiritus enim tuus super mel dulcis et haereditas super mel, et favum

Gloria Patri, ect.

Psalmus 6 .-

Domina, ne in surore Dei sinas corripi

12.

Propter honorem nominis tui, Domina: propitietur nobis fructus gloriosi ventris tui. De porta inferi, et de ventre abyssi: tuis sanctis-precibus libera nos.

Aperiantur nobis januae sempiternae : ut enarremus in aeternum mirabilia tua.

Quía non mortui, neque qui in inferno sunt, laudabunt te., Domina sed qui tua gratia vitam aeternam obtinchunt. Gloria Patri etc.

Psalmus 7.

Domina mea, in te speravi: de inimicis meis libera me . Domina.

Conclude ora leonis, et dentes ejus: et

labia persequentium constringe,

Non moreris propter nomen tuum: facere nobis misericordiam tuam.

Splendor vultus tui fulgeat super nos: ut servetur conscientia nostra apud Altissimum:

Si persequatur inimicus animam meam; Domina, adjutorio tuo conforter ne vibret gladium suuni contra me

Gloria Patri, etc. Psalmus 8:

Domina, Dominus noster factus est fra-

Ut ignis in rubo; et ros in vellere: descendit in te acternum Verbuin Dei.

Spiritu Sancto faccundante: obumbrabit tibi virtus Altissimi. Benedictus sit mundissimus conceptus tuus: benedictus sit partus tuus virgineus. Benedicta sit munditia carnis tuae: be-

nedicta sit dulcedo misericordiae cordis tui, Gloria Patri, etc.

Psalmus 9

Confitebor tibi, Domina, in toto corde meo: et narrabo in populis laudem, et gloriam tuam.

Tibi enim debetur gloria et gratiarum actio, et vox laudis

Invenient gratiam peccatores apud Deum: per te, inventricem gratiae et salutis.

Respirent ad indulgentiam humiles pocnitentes: sana contritiones cordis corum.

In pulchritudine pacis, et requie opulenta: cibabis nos post laborem peregrinationis nostrae. Gloria Patri, etc. Psulmus 10.

n Domina confido: propter dulcediacm misericordiae nominis sui.

Oculi cordiae nominis sui

Oculi ejus in pauperem respicient: et manus ejus ad pupillum, et viduam sunt extensae.

Exquirite illam à juventute vestraret glorificabit vos ante faciem populorum

Misericordia illius nostrorum auferat multitudinem peccatorum: et faccunditatem nobis conferat meritorum.

Extende ad nos brachium tuum Virgo

Party to street the for the

14

gloriosa: et ne avertas a nobis gloriosum vultum tuum. Gloria Patri, etc.

Psalmus 11.
Salvum me fac; Mater pulchrae dilectioDnis, fons clementiae, et dulcor pietatis: gyrum terrae sola circuis, ut subventas invocantibus te.

. Pulchrae sunt viae tuae et semitae tuae pacificae.

In te refulget species castitatis: lumen justitiae, et splendor veritatis.

Amicta solari lumine sicut vestimento: duodecim stellarum corona rutilans radianti: Gloria Patri, etc.

Psalmus 12.

Usquequo, Domina, oblivisceris me: et non liberas me in die tribulationis?

Usquequo exaltabitur inimicus meus super me? potentia virtutis tuae contere ipsum.

Aperi oculos misericordiae tuac: ne inimicus noster adversus nos praevaleat.

Magnificamus te , gratiae inventricem :

per quam saecula reparantur...

Exaltata super choros Angelorum: ante thronum Dei ora pro nobis: Gloria Patri, etc.

Dadmare 12

Psalmus 13.

Dixit insipiens adversarius noster in corde suo: persequar, et comprehendam, et interficiet eum manus mea.

Exurge Domina, et praeveni eum, et supplanta cum : dextrue omnes conatus. illios.

Tuam pulchritudinem Sol et Luna mirantur: libi Angelicae potestates serviunt, et famulantur.

Tuotactu lenissimo sanantur infirmi: tuo

odore roseo mortui reviviscunt.

Virgo Dei genitrix quem totus non capit orbis; in tua se clausit viscera factus homo. Gloria Patri, etc.

Psalmus 44:

omina, quis habitat in tabernaculo Dei: Jaut quis requiescit cum Senatoribus populi?

Pauperes spiritu ; et mundi corde: mi-

tes, pacifici, atque lugentes.
Recordare, Domina, ut loquaris pro nobis bona: et indignationem Filii tui avertas a nobis.

Amplectamur Mariae vestigia peccatores: et ejus beatis pedibus pervolvamur.

Teneamus cam fortiter, neo dimittamus : donec ab ca meruerimus benedici.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 15.

onserva me, Domina, queniam speravi Uin te: mihique tuae stillicidia gratiae impartire.

Alvus tuus virginalis, et viscera tua: Filium Dei altissimi genuerunt. ....

Benedicta sint ubera tua quibus lacte

Deiphico Salvatorem enutristi.

Confitemini laudes Virgini gloriosae quicumque apud eam grațiam ct misericordiam învenistis.

Date magnificentiam nomini ejus: et collaudate in saeculum conceptum, atque partum ejus. Gloria Patri etc.

Psalmus 16.

Exaudi, Domina, justitiam meam ef amorem: amove a me tribulationem meam. Confilebor tibi in voce exultations: cum

Confilebor tibi in voce exultationis : cum magnificaberis super me misericordiam tuam.

Imitamini cam, sanctae Virgines Dei sut imitatae sunt Agnes, Barbara, Dorothea, et Catharina.

Honorificate eam in voce labiorum vostrorum: per hoc ejus gratiam Agata, Lucia, Margarita, et Caecilia susceperunt.

Sponsum dabit vobis patris fizium,: et de Paradisi liliis coronam incomparabiliter radiantem: Gloria Patri; etc.

Psalmus 17.

Diligam te, Domina coeli et terrae: et in gentibus nomen tuum invocabo.

Confilemini illi, tribulati corde et roborabit vos contra inimicos vestros.

Stilla nobis, Domina, gratiam uberam tuorum: ex manante lacte dulcedinis tuae relice viscera puerorum tuorum. Religiosi omnes, honorate illam: quia ipsa est adjutrix, et vestra specialis advocala.

Esto refrigerium nostrum, gloriosa Mater Christi, quia tu es totjus religionis mirabile firmamentum. Gloria Patri, etc.

Psalmus 18.

Coeli enarrant gloriam tuam : et unguentorum tuorum fragrantia in gentibus est dispersa.

Respirate ad illam, perditi peccatores : et perducet vos ad indulgentiae portum.

In hymnis, et psalmis, et canticis pulsate viscera ejus: et stillabit vobis gratiam dulcedinis snac.

Glorificate eam, justi ante thronum Dei ; quia fructu ventris ejus estis justitiam ope-

rati.

Laudate eam, coeli coelorum et nomen, ejus glorificet omnis terra. Gloria Patri etc. Psalmus 19.

Exaudias nos, Domina, in die tribulationis: et precibus nostris converte elementem faciem tuam.

Ne projectas nos in tempore mortis nostrae: sed succurre animae; cum descruerit corpus suum;

Mitte Angelum in occursum cjus perquem ab hostibus defendatur.

Ostende ei serenissimum judicem saecu-

lorum : qui ob tui gratiam veniam ei largiatur.

Sentiat in poenis refrigerium tuum: et concede ei locum inter electos Dei Gloria Patri, etc.

Psalmus 20

Domina, in virtute tua lactabitur cor nostrum; et in dulcedine nominis tui consolabitur anima nostra.

De sedibus milte nobis sapientiam : per quam in omni veritate dulciter illustremur.

A carnalibus desideriis concede gratiam abstinendi: ut lumen gratiae in nostris cordibus oriatur.

Quam dulcia diligentibus te eloquia tua, Domina: quam suavia sunt tuarum stillicidia gratiarum.

Gloriam, et honorem psallam tibi : et in nomine tuo gloriabor in saeculum. Gloria Patri; etc.

Psalmus, 21.

Deus, Deus meus respiciat in me meritis tuis Virgo semper Maria.

Domina mea, clamavi ad te per diem et noctem: et fecisti cum servo tuo misericordiam (uam).

Quia ego speravi in misericordia tua: sempiternum a me opprobrium abstulisti.

Deriserunt me inimici mei undique tu autem sub umbra manus tuae contulisti mini refrigerium bonum. Adorent te familiae gentium et glorificent te omnes ordines Angelorum Gloria Patri, etc.

Psalmus 22.

Dominus regit me, Virgo Dei Genitrix:

Quia tu amabilem vultum ejus ad me
convertisti.

Benedicti sunt oculi tui splendidissimi; quos digneris misericordifer convertere super nos peccatores.

Benedictum sit lumen, et splendor faciei tuae benedicta sit grația vultus tui.

Benedicta sit misericordia manuum tuarum: benedicta sit emanatio virginei lactis tui.

Benedicant te Apostoli tui, et Prophetae Dei Martyres, Confessores, et Virgines psallant tibi. Gloria Patri, etc.

Psalmus 23

Domini est terra, et plenitudo ejus : tu antem Sanctissima Mater, cum eo regnas in aeternum.

Gloriam et decorem induisti : emnis lapis pretiosus , amiclus et operimentum tuum.

Splendor Solis super caput tuum: Lunaris pulchritudo sub pedibus tuis.

Sydera micantia ornant sedile tuum : astra te glorificant jugiter matulina.

Memento nostri, Domina, in beneplacito

tuo et fac nos dignos glorificandi nomen tuum, Gloria Patri etc.

Psalmus 24.

Ad te, Domina, levavi animam meam: Ain judicio Dei tuis precibus non erubescam

Neque illudant mihi adversarii mei: etenim praesumentes de te, roborantur.

Non praevaleant adversum me laquei mortis et castra malignantium non impediant gressus meos.

Collide impetum corum in virtute tua: et cum mansuetudine occurre animae meae.

Ductrix mea esto ad patriam: et me caetui Angelorum digneris aggregare. Gloria Patri etc.

Psalmus 25. Tudica me, Domina, quoniam ab innocen-

I tia mea digressus sum : sed quia speravi in te; non infirmabor. Ure cor meum igne amoris tui; et cin-

gulo castitatis restringe renes meos. Quoniam misericordia tua, et clementia

tna ante oculos meos: et delectatus sum in voce laudis tuac.

Domina, dilexi decorem faciei tuae et veneratus sum sanctam majestatem tuam,

Consitemini nomini ejus, quoniam sanctum est, enarrentur in saeculum mirabilia ejus. Gloria Patri, etc. Psalmus 26.

Domina, illuminatio mea sit splendor faciei tuae, et serenilas gratiae tuae refulgeat menti meae.

Exalta caput meum et ego psallam

psalmum nomini tuo decantaho.

Ne avertas faciem tuam a me : quia speciem et decorem tuam a juventute meaconcupivi

Te amayi et exquisivi, Regina Coelorum: misericordiam tuam et gratiam tuam ne

subtrahas a servo tuo.

Confitebor tibi in Nationibus : et thronum gloriae tuae honorificabo. Gloria Patri, etc.

Psalmus 27.

Ad te, Domina, clamabo; et exaudies me : in voce laudis que la etilicabis me. Misercre mei in die angustiae meae : et

in luce veritatis tuae lihera me. 🦿

Benedicta sis, o Domina: in finibus omnibus Orbis terrae

Sanctuarium, qued firmaverunt manus tuae : est sanctum templum Corporis tul.

Conscientia tua munda et immaeulata est : locus propitiationis, et liabitaculum sanctum Dei. Gloria Patri, etc.

Psalmus 28.

A fferte Dominae nostrae, silii Dei : asserte Dominae nostrae laudem et reverentiam.

Da virtutem Sanctis tuis, Mater Sancta: et benedictionem laudantihus, alque glorificantibus te.

Exaudi gemitus suspirantium ad te et ne spernas vota invocantium nomen tuum. Sit manus tua ad succurrendum mihi parata: et auris tua intendens ad depre-

cationem meam.

Benedicant tibi Coeli et terra : mare et Orbis Terrarum. Gloria Patri, etc.

Psalmus 29.

Exaliabo te, Domina, quoniam suscepisti me: ab iniquo adversario liberabis me.

Convertere ad me, et vivilica me : de portis mertis reduc me ; et de fluciblus ribulationum, quae circumdederunt me. Propter imperium, et magnificentiam de-

xterae tuae: contere, et dissipa omnes adversarios meos-

Et ego offeram tibi sacrificium laudis : et gloriam tuam devotius exaltabo.

Exultate coeli, et jucundare terra : quia consolatur Maria servos suos, et pauperum suorum miserebitur.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 30.

In te., Domina, speravi; non confundar in acternum in grafia tua suscipe me. Tu es fortitudo mea, et refugium meum:

consolatio mea, et protectio mea.

Ad to Domina Clamavi dum tribularetur cor meum: el exaudisti me de vertice collium aeternorum.

Educas me de laqueo, quem absconderunt mihi : quoniam tu es adjutrix mea.

In manus luas, Domina, commende spiritum meum tolam vitam meam, et diem ultimum meum.

Gloria Patri , etc.

Psalmus 31

Beati quorum corda te diligunt, Virgo BMaria: peccata ipsorum a te misericorditer diluentur.

Sancta, casta, et florigera ubera tua: quae florem viriditatis perpetuae eruperunt.

Decor pulchritudinis tune corruptionem non videbit: et vultus tui gratia in perpetium non marcescet.

Benedicia tu, virga Jesse sublimis: quae te usque ad sedentem in throng dilatasti.

O Virgo Regina, ipsa es via: per quam nos salus de supernis sedibus visitavit.

Gloria Patri; etc.

Psalmus 32.

Exultate , justi, in Virgine Maria: et in rectitudine cordis collaudate eam.

Accedite ad cam cum reverentia et devotione: et delectetur cor vestrum in salutatione ejus

Impendite illi sacrificium laudis; et inebriamini ab uberibus dulcoris illius. Influit enim vobis radios suae pietatis: et clarificabit vos fulgore misericordiae suae:

Suavissimus est fructus illius: in ore et

Gloria Patri , etc.

Psalmus 33.

Denedicam Dominam in omni Jempore. Det non desiciet laus ejus in ore meo.

Magnificate cam mecum omnes qui impinguati estis melle, et lacte recreationis cius;

In periculis, in rebus dubits, invocate cam: et in necessitatibus invenietis auxilium, et refrigerium dulce,

Sumite exemplum conversationis ejus : cl. aemulamini studia charitatis et humilitatis illius.

Quia ergo, Domina, humillima fuistiverbum increatum ex te carnem suscripere coegisti. Gloria Patri, etc. Psalmus 34.

Judica Domina, nocentes me: et contra eos exurge, et vindica causam meam.

Anima mea in to lactabitur: et tuis benoficiis devolus exultabo... Gratia et dulcedine tua pleni sunt Coeli et Terra : undique tuis beneficiis irretivisti nos semper.

Quocumque enim pergimus: occurrit no-

bis diffusio tai uteri virginalis.

Curramus ergo, charissimi, et ita nobilem; et dulcifluam Virginem salutemus: ut in suae dulcedinis gremio quiescamus.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 35.

Dixit injustus, ut peccet in abscondito: per te a malo proposito discedat, Mater Dei.

Inclina vultum Dei super nost coge illum peccatoribus misereri.

Domina, in coelo misericordia tua: et gratia tua diffusa est super terram.

Potentia et virtus in brachio tuo: robur et fortitudo in dextera tua.

Benedictum sit imperium tuum super coelos: benedicta sit magnificentia tua super terram. Gloria Patri, ect. Psalmus 36.

Noli aemulari in malignantibus, Domina; furorem eorum dulcifica per gratiam tuam.

Sperate in illa, Religiosi et Claustrales: confidite in illa Clerici; et sacculares.

Delectamini in laudibus illius: et exau-

diet petitiones cordis vestri.

Melius est modicum cum gratia illius: quam thesauri argentei, et lapides pretiosi. Gloria semper sit sibi, ò Regina Coelorum: et in ullo tempore noli nos oblivisci. Gloria Patri, etc.

Pŝ.

Psalmus 57.

Dominus: nobis veniam obtine de peccatis.

In conspectu tuo sit omne desiderium nostrum; spes nostra, et confidentia nostra.

Cor meum conturbatum est in me: recedit lux de visceribus meis.

- Illumina splendore tuo coecitatem meam: dulcifica dulcore tuo contritionem meam.

Ne derelinquas nos, Domina Mater Dei: gratia tua, et virtus sit a dextris meis. Gloria Patri, etc.

Psalmus 38.

Dixi: custodiam vias meas, o' Domina: Ducum per te gratia Christi mihi fuit data. Dulcore tuo liquefactum est cor meum:

amore tuo inflammata sunt viscera mea. Exaudi orationem meam, Domina, et

deprecationem meam; et contabescant adversarii mei.

Miserere mei de coelis, et de altitudine throni tui: et ne permittas me in valle miseriae conturbari.

Custodi pedem meam ne laedatur : et in fine meo, sit gratia tua.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 39.

Expectans expectavi gratiam tuam; et fecisti secundum multitudinem misericordiae nominis tui. Exaudisti preces meas: et eduxisti me de lacu miseriae, et de fovea inimici.

Multa et mirabilia sunt dona tua, Domina, incomparabilia sunt munera gratiarum tuarum.

Exultent et lacientur super te omnes, qui diligunt te: qui oderunt nomen tuum; corruant in infernum:

Benedicta sis in aeternum, Domina: in saeculum et in saeculum saeculi.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 40.

Beata Maria intelligit super egenum et pauperem: in ejus laudibus permanentem.

Domina Angelorum, Regina mundi munda cor meum igne amoris, et charitatis tuae,

Tu es Mater illuminationis cordis meitu es nutrix refovens mentem meam.

Te cupit os meum collaudare; te affectat mens mea affectuosissime venerari.

Te desiderat anima mea exorare: quia tuitioni tuae se commendat tola substantia mea. Gloria Patri, etc.

Psalmus 41.

Quemadmodum desiderat Cervus ad fonles aquarum: ita ad amorem tuum anholat anima mea.

Quia tu es genitrix vifae meae: et Altrix Reparatoris carnis meae. Quia tu es Lactatrix Salvatoris animae meae: initium et finis totius salutis meac.

Exaudi me, Domina, mundenter sordes meae: illumina me Domina, ut illusfrentur tenebrae meae.

Accendatur amore tuo tepor meus: gratia tua expellatur torpor meus.

Gloria Patri , etc. Psalmus 42

judica me, Domina, et discerne causam meam de gente perversa: a serpente maligno, et a dragone pestifero libera me.

Sancta foecunditas tua disperdat eum: beata Virginitàs tua conterat caput ejus:

Sanctae preces tuae corroborent nos contra cum: sancta merita tua exinaniant virtutem ejus.

Persecutorem animae meae mitte inabyssum: puteus infernalis declutiat eum viventem.

Ego autem, et anima mea in terra captivitatis meaa benedicam nomen tuum: et glorificabo te in saecula saeculorum. Gloria Patri, etc.

Psalmus 43.

Domina, auribus nostris audivimus: et patres nostri annuntiaverunt nobis.

Quia inessabilia sunt merita tua: et valde stupenda mirabilia tua.

Domina, innumerabiles sunt virtutes

tuac: et inaestimabiles misericordiae tuac.

Exulta anima mea, et lactare in illa: quia multa bona sunt laudatoribus praeparata.

Benedicta sis Regina Coelorum et Angelorum: et bénedicantur a Deo laudatores magnificentiae tuae.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 44.

Eructavit cor meum verbum bonum, Demina: cum rore melliflue extitif dulcoratum.

Per tuam sanctitatem peccata mea purgentur per tuam integritatem mihi incorruptibilitas condonetur.

Per tuam Virginitatem Anima mea a Christo adamatur: et sibi amoris vinculo sociatur:

Per tuam foécunditatem ego captivus sum redemptus; per frum parfum virgineum de morte perpetua-sum ereptus.

Per tuam Prolem dignissimam perditus sum restitutus; et de exilio miseriae in patriam beatitudinis sum reductus.

Gloria Patri, etc. Psalmus 45.

Domina, refugium nostrum tu es in omtior conterens inimicum.

Beneficiis tuis plenus est Mundus: superant coelestia, penetrant et inferna. ·Plenitudine gratiae tuae : quae in inferno erant, se lactoniur liberata.

Obtentu foecunditatis tuae virgineae quae supra Mundum sunt, se gaudent restauratt.

Per gloriosum tuae virginitatis sanetissimae partum : homines Angelorum fiunt socii, et concives. Gloria Patri, etc.

Psalmus 46.

lite in jubilo Virgini gloriosae. Quoniam ipsa est porta vitae, janua sa-

lutis: et via nostrae reconciliationis:

Spes poenitentium, solamen lugentium: pax beata cordium, atque salus.

Miserere mei, Domina, miserere mei: quia tu es lux, et spes omnium confidentium in te.

Per tuam salularem foecunditatem placeat: ut peccatorum venia mihi concedatur. Gloria Patri, etc.

Psalmus 47:

Magna es, Domina, et laudabilis valde: Min civitate Dei coeli, in universa Ecclesia electorum ejus.

Ascendisti alternantibus hymnidicis Angelicis choris: Archangelis constipata, ro-

sis et liliis coronata.

Occurrite illi potestates et principatus; obviote ei virtutes et Dominationes.

Cherubim et Throni et Seraphim exaltate Eam : et constituite Eam a dextris Sponsi amantissimi Filii ejus.

O quam laeto animo, quam sereno aspectu, suscepisti eam Angelorum et hominum Deus ! et dedisti ei principatum super omnem locum dominationis tuae. Gloria Patri etc.

Psalmus 48.

udite hace, omnes gentes: auribus A percipite, qui ingredi cupitis Regnum Dei.

Virginem Mariam honorate : et invenietis vitam et salutem perpetuam.

Pauperes servos tuos Domina : felici confaederatione conjunge Christo.

Esuriem Parvulorum tuorum: fructu ventris tui refice et sustenta.

Remansisti enim incorrupta post partum : et inviolata post Filium.

Gloria Patri etc.

Psalmus 49:

Deus Deorum Mariae locutus est; per Gabrielem Nuncium suum , dicens:

Ave gratia Plena, Dominus tecum : per te salus Mundi reparatur.

Speciem et decorem tuum: Altissimi Filius concupiscit.

Adorna thalamum tuum , Sion : pracparare in occursum Dei tui.

Per Spiritum enim Sanctum concipies : qui tuum partum faciet virgineum et jucundum.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 50.

Miserere mei, Domina : quae Mater mi-

VI sericordiae nuncuparis.

Et secundum viscera misericordiarum tuarum: munda me ab omnibus iniquitatibus meis.

Effunde gratiam tuam super me : et solitam elementiam tuam ne subtrahas a me.

Quonjam peccata mea confitebor tibi : et coram te me accuso de sceleribus meis. Fructui ventris tui me reconcilia : ct

pacifica me ei, qui me creavit.
Gloria Patri, etc.

Psalmus 51.

Quid gloriaris in malitia: o maligne scrpens, et draco infernalis?

Submitte caput tuum Mulieri: cujus fortitudine demergeris in profundum.

Contere eum, Domina, pede virtutis tuae: exurge, et dissipa mulitiam ejus,

Extingue potentiam ejus : et virtutem

illius redige in favillam.

til viventes exultemus in nomine tuo: et lacto animo dicamus tibi laudem.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 52.

Dixit insipiens inimicus in corde suo:

rum Dei.

Egrediar, et ero spiritus mendax in ore serpentis : et per foeminam ejiciam virum ejus.

Sicut exaltantur, o miser, coeli a terra: sic exaltatae sunt cogitationes Dei a cogitationibus tuis.

Noli extolli de casu mulieris : quia Mu-

lier conteret caput tuum.

Tu illi foveam praeparasti : et in sagena illius capieris.

Gloria Patri, etc.

· Psalmus 53.

Domina, in nomine tuo salvum me fac: Det als injustitiis meis libera me.

Ut non noceat mihi calliditas inimici : sub umbra alarum tuarum protege me.

O Domina mea, adjuva me: gratiam tuam largire animae meae.

Voluntarie offeram tibr sacrificium laudis : et confitebor nomini tuo, quoniam bonum est.

Quoniam ex omni tribulatione liberabis me et inimicos meos despiciet oculus meus.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 54.

xaudi, Domina, orationem meam : Line contemnas deprecationem meam.

Contristatus sum in cogitatione mea : quia judicia Dei perterruerunt me.

. Tenebrae mortis venerunt super me : et pavor inferni invasit me.

. Ego autem in solitudine expecto consolationem tuam: et in cubili meo attento misericordiam tuam.

Glorifica manum, et dexterum brachium tuum: prosternantur nobis inimici nostri:

Gloria Patri, etc.

Psalmus 55.

sere mei, Domina, quoniam conculcaverunt me hostes mei : quotidie omnes cogitationes corum in malum contra me.

Excita furorem, et memento belli : e super cos effunde iram tuam.

Innova signa; et immuta mirabilia : sen-

tiamus adjutorium brachii tui.

Glorifica nomen tuum super nos: ut cognoscamus, quoniam in saeculum misericordia tua.

Stilla nobis guttam suavitatis tuae: quia tu es Pincorna gratiae dulcoris,

Gloria Patri, etc.

Psalmus 56.

M iserere mei., Domina, miserere mei: quia paratum est cor meum exquirere voluntatem tuam.

Et in umbra alarum tuarum requiescam: quia delectabile est mihi refrigerium tuum. Manus tuae distillant myrrham primam:

et digiti tui unguenta gratiarum.

Et fragmen mall punici est guttur tuum: et spiramen oris tui suave compositum thymiama.

Tu enim es Mater pulchrae dilectionis, et anchora spei : portus indulgentiae, et janua salutis.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 57.

S i vere utique justitiam loquimini Justitiae et misericordiae honorate Reginam.

Ad laudem enim, et gloriam pertinet Salvatoris: quidquid honorificum suae impensum fuerit Genitrici.

Rosae martyrum te eircumdant, o Regina : et lilia Virginum ambiunt thronum

luum.

Laudate eam simul astra matutina: concentum illi facite omnes filii Dei.-

Glorificate cam coeli et terra: mare, et flumina, ac fundamenta orbis.

Gloria Patri, ec.

Eripe me de inimicis meis, Domina mundi: exurge in occursum meum, Regina pietatis.

Aurum obryzum in ornamentis tuis: sar-

dius et topazius in diademate tuo.

Jaspis et amethystus in dextera tua: beryllus et chrysolitus in sinistra tua.

Hyacinthus et Achates in pectore tuo: carbunculi scintillantes in monilibus tuis.

Myrrha, thus, et balsamus in manibus tuis: saphyrus et smaragdus in digitis tuis. Gloria Patri, etc.

Psalmus 59.

Deus, repulisti nos propter peccata nostra: et misertus es nobis per Virginem Mariam.

Intercede pro nobis, salutifera Mater Dei: quae Angelorum hominum salutem peperisti.

Tu enim maestatis exaltationem infundis: et maerentibus lactitiam et dulgerem.

Lactifica nos dulcifluo sono oris tui: et liquore tuo rosco perfunde corda nostra.

Donare illi desuper, et date illi laudem: glorifica illam, terra, cum omnibus habitatoribus tuis.

Gloria Patri, etc. Psalmus 60.

Exaudi, Domina, orationem meam: super firmam petram stabilias mentem meam.

Esto mihi turris fortitudinis: me tuearisa facie crudelis vastatoris.

Ul castrorum acies sis illi terribilis et vi-

vus corruat in profundum inferni.

Tu enim es rutilans et decora: nubes ro-

rifera, el consurgens aurora.

Pulchra es, et clara, et Luna plenissima: et tanquam Sol, refulget sacer aspectus funs.

Gloria Patri, etc.

Psulmus 61.

Nonne, Domina, tibi subjecta erit anima mea; quae Salvatorem omnium genuisti?

Memento nostri, perdiforum salvatrix exaudi planetus cordis nostri.

Infunde gratiam de thesauris tuis et unguentis tuis placa dolorem nostrum.

Da nobis gaudium et lactitiam: ut con-

fundas bonorum inimicos.

Ablue omnia peccata nostra: sana omnes infirmitates nostras.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 62.

Deus, Deus meus: per Matrem te glorificabo.

Virginaliter enim te concepit: et sine angustia te parturivit.

Benedicta sis , e Domina nostra : et pronobis assiste ante thronum Dei;

Ps.

Species, et efaritas: in conspectu tuo.

Custodi animam meam, Domina: ut nunquam-corruat in peccata.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 63.

Exaudi, Domina, oraționem meam, cum deprecer: a pavore crudeli libera animam meam.

Impetra nobis pacem: et salutem in die novissimo.

Benedicta sis super Mulieres; et benedictus sit fructus ventris tui.

Illumina, Domina, oculos meos: et illustra caecitatem meam.

Da mihi in te confidentiam bonam: in vita, et in fine meo-

Gloria Patri, etc.

Pstamus 64:

Te decet hymnus, Domina nostra in Sion: laus et jubilatio in Jerusalem.

Benedictionem omnium gentium dedit tibi Dominus: landem et gloriam ante conspectum populorum.

Benedixif te Dominus in misericordia suar ef thronum tuum constituit super ordines Angelorum.

Grafiam et decorem posuit in labiis tuis: et pallio gloriae induit corpus tuum.

Coronam radiantem posuit in capite tuo: et virtutum monilibus te decenter ornavit. Gloria Patri, etc.

Jioria Patri, etc

Jubilate Dominae nostrae omnis terra : psallite hymnum nomini cjus, date honoriscentiam majestati cjus.

Benedictum sit cor tuam, Domina: cum quo ardenter et sinceriter Filium Dei dile-

xistr.

Respice pauperlatem meam, gloriosa Virgo: miseriam et angustiam meam ne tardes removere.

Aufer tribulationem meam: dulcifica lan-

guorem meum.

Benedicat to omnis caro: glorificet te omnis lingua.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 66.

Deus miserentur nostri, et benedicat nobis: per illam, quae eum genuit.

Miscrere nostri Domina, et ora pro nobis: in lactitiam bonam converte moestitiam nostram.

. Illumina me, Stella Maris : clarifica me,

Virgo clarissima.

Extingue ardorem cordia mei: refrigera me gratia tua.

Protogat me semper gratia tua: praesentia tua illustret finem meum.

Exurgat Maria, et dissipentur inimiei ejus: conterantur omnes sub pedibus ejus. Impetum inimicorum nostrorum dissipa: destrue omnem iniquitatem corum.

Ad te, Domina, clamavi in tribulatione ret seronasti conscientiam mean.

Non deficial laus tua in ore nostro : et

Pax multa diligentibus te , Domina: anima corum non videbit mortem in acternom.

Gloria Patri .. etc.

Psalmus 68:

Salvum me lae, Domina: quoniam intraverunt concupiscentiarum aquae usque ad animam meain.

Infixus sum in limo peccati et aquae voluptatis circumdederunt me.

Plorans ploravi in nocte : et dies lac-

Salva animam meam, Genitrix Salvatoris: quia per le vera salus data est omni mundo.

Dum nunciante Angelo fuisti obumbrata: et Patris Sapientia praegnans, et gravidata. Gloria Patri, etc.

Psalmus 69.

Domina, in adjutorium meum intende: et Diuce misericordiae tuae illustra mentem meam.

Doce nos exquirere bonitatem tuam : ut enarremus mirabilia tua.

Ostende potentiam tuam contra inimicos nostros: ut sanctificeris in nationibus procui.

In ira flammac tune mergantur in infernum: et qui conturbant servos tuos, inveni-

ant perditionem.

Miserere servorum tuorum, super quos invocatum est nomen tuum: et ne sinas angustiari cos in tentationibus suis.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 70.

In te, Domina, speravi, non confundar in acternum in the misericordia libera me, et cripe me.

Propter multitudinem iniquitatum mearum: oppressus sum vehementer.

Facti sunt hostes mei in capite meo subsannaverunt, et deriserunt me quotidie-

Vide, Domina; quoniam tribulor; expande manus tuas, succurre percunti.

Ne moreris propter gratiam nominis tui ut efficiaris milii in gandium et salutem. Gloria Patri, etc.

Psalmus 71.

Deus, judicium tuum Regi da: et misericordiam tuam Reginae matri ejus. In manu tua salus et vita consistunt

lactitia perpetua, et acternitas gloriosa. Resperge cor meum dulcedine tua; fac

me oblivisci miserias hujus vitae.

Traho me post te vinculis misericordiae tuae: et fomentis gratiae et pietatis tuac sana dolorem meum.

Concupiscentias sempiternas excita in animam meam: et de gaudio Paradisi inchria

mentem meam.

Gloria Patri, etc. Psalmus 72:

nam bonus Israel Dens: his, qui colunt Matrem suam, et venerantur.

Ipsa est enim solatium nostrum: in laboribus subventio optima.

Obtexit ealigine animam meam hostis: in visceribus mois, Domina , lumen fac o-

Avertatur a me ira Dei per te: placa eum

meritis et precibus tuis.

. In judicio pro me assiste: coram co suscipe causam meam, et mea sis Advocata. Gloria Patri, ele.

Psalmis 73.

Tt quid, Domina, repulisti nos: noc subvenis in die tribulationis?

Ingrediatur orațio mea in conspectu tuo:

et voces gementium ne despexeris,

Tetendit arcum suum contra nos inimicus: firmavit dexteram suam, et non est consolator.

Disrumpe in nobis ligaturam malitiarum suarum: et libera nos dextera tua. Repelle eum in locum perditionis : sempiterna damnatio suscipiat cum.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 74.

Confitebimur tibi, Domina, et laudabimus nomen tuum: fac nos in tuis laudibus delectari.

Cantate ei habitatores terrae: et laudem

ejus in populis nunciate. .

Confessio et magnificentia coram illa ; fortitudo et exultatio in throno illius.

Adorate illam in decore illius: glorificate
Opificem pulchrifudinis illius.

Recordamini in sempiternum misericordiae illius; retinete in mente virtutes, et mirabilia illius.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 75.

Notus in Judaea Deus: in Israel honorificentia Matris eius.

Dulcis est memoria ejus super mel et favum: et amor ejus super omnia aromata.

Salus et vita in domo illius: et in tabernaculo ejus pax, et gloria sempiterna.

Honorificate illam coeli et terra ; quia summus Artifex hanc mirabiliter honoravit

Date illi omnes creaturae laudem et stupendam misericordiam ejus extóllite gratulanter.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 76

Toce mea ad Dominam clamavi; gratia intendit mihi.

Abstulit a corde meo moestitiam et moerorem : el suavitate sua cor meum duleoravit.

Formidinem meam crexit in confidentiam bonam: et suo aspectu mellifluo mentem meam serenavit.

Adjutorio sancto suo evasi pericula mor-

tis! et de manu crudelis subterfugi.

Gratias Deo et tibi, Mater pia : de omnibus, quae assecutus sum, de pietate, et misericordia tua.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 77.

ttendile, popule Dei, praecepta Dei : et A Reginae gratiae nolite oblivisci. Aperite cor ad investigandum eam: et la-

bia ad glorificandum illam.

Descendat amor ejus in cordibus vestris: concupiscite placere illi.

Pulehritudo ejus vincit Solem et Lunam: compositio ejus ad ornamenta virtufum.

Miserere mei, Regina gloriae et honoris; et ab omni periculo custodi mentem meam. Gloria Patri, etc.

Psalmus 78.

omina, venerunt gentes in haereditatem Dei : quas tu meritis tuis Christo confaederasti.

Sit eloquium tuum dalee coram ipso et

conjunge me illi, qui me redemit.

Extende brachium tunm contra hostem crudelem et denuda mihi versutiam illius.

Vox tua dulcis super omnem melodiam: harmonia Angelica ei non valet comparari.

Distilla mihi suavitatem gratiarum tuarum et tuorum charismatum fragrantiam et odorem. — Gloria Patri, etc.

Psulmus 79;

Qui regis Israel, intende ad me: matrem tuam collaudare.

Expergiscere de pulvere, anima mea :

perge in occursum Reginae Coeli.

Solve vincula colli tui, paupercula anima mea: et gloriosis laudibus accipe illam.

Odor vitac de illa progreditur: et omnis salus de corde illius scalurizat.

Charismatum suorum fragrantia suavi animae mortuae suscitantur.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 80.

Exultate Dominae adjutrici nostrae: jubi-

L late in lactitia cordis vestri.

Accordantur affectus vestri in illam; et inimicos vestros induct confusione.

-Imitomur humilitatem ejus: obedientiam, et mausueludinem illius.

Omnes gratiae radiant in illa: capacissima enim fuit capacitas illius. Currite ad illam cum devotione sancta: et de bonis suis participabit vobis.

Gloria Patri; etc.

Psalmus 81.

Deus in synagoga Judaeorum: de qua, ut rosa de sentibus, progressa est Mater Del.

Terge foeditatem meam, Domina: quae semper rutilas purifate.

Fonte vitae influe in os meum: ex quo viventes aquae profluunt et emanant.

Omnes sitientes venite ad illam: et de fonte suo grafanter vos polabit.

Qui hauriet ex eo, saliet in vitam aefernam: et qui bibit ex eo, non sitiet unquam:

Gloria Patri, etc.

Psalmus 82.

D gratia et gloria, superemines universos. Sicut exaltantur coeli a terra: sic tu prao-

celsior cunctis, et nimis exaltata.

Vulnera cor meum charitate tua: fac me

Vulnera cor meum charitate tua: fac me digrum gratia et muneribus turs,

Liqueat caro mea in timore two et concupiscentia tua cor meum inflammeter.

Fac me desiderare honorificentiam et gloriam tuam: ut per te recipiar ad pacem Jesu Christi.

Gloria Patri, etc.

Quam dilecta tabernacula tua, Domina virtutum: quam amabilia tentoria redemptionis tuae.

Honorate illam, Peccatores; et impetrabit

vobis gratiam et salutem.

Super, thus et balsamum cratio ejus: incensum preces ejus, non revertuntur vacuae nec inanes:

Intercede pro me, Domina, apud Christum tuum: neque derelinquas me in mor-

to, neque in vita.

to, neque in vina.

Benignus est enim-spiritus tuus: et gratia tua replet orbem terrarum.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 84.

Benedixisti, Domine, domum tuam: consecrasti habitationem tuam.

Hace est speciosa inter silias Jerusalem : cujus memoria est in benedictione.

Beatissimam praedicaverunt illam Angeli sancti: glorificate illam virtutes et dominationes.

Populi gentium exquirite prudentiam ejus: et investigate thesauros miscricordiac illius

Sentite de illa in bonitate: et in simplicitate cordis exquirite illam.

Gloria Patri. etc.

Inclina, Domina, aurem tuam; et exaudí me: converte valtum tuam, et miserere nici.

Distillatio dulcoris tui oblectal animas Sanctorum: et infusio charitatis tuac super mel dulcissimum.

Arradiatio gloriae tuae dilucidat intellecium: et lux miserationum tuarum producit ad salutem.

Fons bonitatis tuae inebriat sitientes: et aspectus faciei tuae retrahit a peccato.

Soire et cognoscere te est radix immortalitatis: et enarrare virtutes tuas est via salutis.

Gloria Patri, etc.

undamenta vitae in anima justi : perse-

verare in charitate usque in finem.

Gratia tua relevat pauperem in adversitate: et invocatio tui nominis immittit ei

confidentiam bonam.

Miserationibus tuis replétur Paradisus et a terrore tuo hostis confunditur infernalis. Qui speraf in te, inveniet thesauros pa-

cis: et qui te non invocat in hac vita,

non perveniet ad regnum Dei.

Fac Domina, ut vivamus in gratia Spiritus Sancti: et perduc animas nostras ad sanctum finem.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 87.

Domina, auxiliatrix salutis meac! in die clamavi, et nocte coram te.

Ingrediatur orațio mea în conspectu tuo: consolare oum facie tua moestitiam meam,

Multiplicata sunt mala in anima mea: expurga cam de sor dibus et peccatis.

Virtus tua persequatur inimicos nostros: ne nos impediant ad salutem.

Confer gratiam animae ad resistendum eis: conforta cor nestrum contra concupiscentias carnis.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 88.

iscricordias tuas, Domina : in sempilernum decantabo.

Upguento pietatis tuae medere contritis corde: et olco misericordiae tune refove dolores nostros.

Gratiosus vultus tuus mihi appareat in extremis: formositas faciei tune lactificet spiritum meum egredientem.

Excita spiritum meum ad amandum bonitatem tuam: excita mentem ad extollendam nobilitatem et praetiositatem tuam.

Libera me ab omni tribulatione mala; et ab omni peccato custodi animam meam. Gloria Patri, etc.

Psalmus 89.

omina, refrigerium fagta es nobis : in eunctis necessitatibus nostris.

Diffusio gratiae tuae producit operationes tuas : et stillicidium dulcores tui affectiones facit sanctissimas.

Miserationum tuarum, Domina, recordabor; sacrificium laudis, et carmen lacti-

tiae psallam tibi.

Qui honorant te, coronam perennem pro cinero obtinebunt: et pallium laudis pro spiritu mocroris.

Qui sperant in to,, amieti lumine induentur, gaudium, et perpetuam lactitlam sortientur.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 90.

Qui habitat in adjutorio Matris Dei: in protectione ipsius commorabitur.

Concursus hostis non nocebit ei: sagitta

volans non tanget eum.

Quoniam liberabit cum de laqueo insidiantis: et sub pennis suis proteget cum.

Clamate ad illam in periculis vestris: et flagellum non apprepinquabit tabernaculo vestro.

Fructus gratiae inveniet, qui speraverit

in illa: porta Paradisi reserabitur ci:

Gloria Patri, etc.

Psalmus 91.

Bonum est confileri Virgini Mariae et psallere illi gloriam prosperitas est mentis.

Annunolaro merita ejus lactificat intelloolum: et imitari opera ejus exhilarat Angolos Dei

Qui acquirit gratiam ejus, agnoscetur a civibus Paradisi: et qui habuerit caracterem nominis ejus, adnotabitur in libro vitae.

Exurge, Domina; et judica causam nostram; et ab insurgentibus in nos libera nos

Ne retrahas a peccatore dexteram tuam: et excipe gladió tuo jacula vastatoris.

Dominus regnavit, decorem indust: Matremque suam ornamento coronavit.

Adimpleat propitiationem suam in nobis, Mater pacis: et viam acquitatis doceat servos suos:

Qui desideratis sapientiam Christi; servi-

to Matri ejus animo reverenti.

Quis satisfaciet enarrare opera tua, Domina? et quis investigabit thesauros misericordiac tuae?

Sustine deficientes in tentationibus suis:

destina illos in sortem veritatis. Gloria Patri, etc.

Psalmus 93

Deus ultionum Dominus sed tu Mater miscricordiae ad miscrendum inflectis.

Magnificentia tua , Domina, rraedicatur in sacculum : qui antem colunt te, inve-

nient yiant pacis.

Servite illi reverenter exultantes : et sanabit vos benedictus Fructus castissimi ventris illius.

Respice, Domina, humilitatem servorum tuorum: et laudabunt te in generationibus . saeculorum.

Magnifica nomen tuum in multiplicatione gratiarum tuarum : et ne sinas servos tuos subjacere periculis. Gloria Patri, etc.

Psalmus 94.

Tenite, exultemus Dominae nostrae; jubilemus salutiferae Mariae , Reginae nostrae.

· Praeoccupemus faciem ejus in jubilatione: et in canticis collaudemus cam.

. Venite, adoremus, et procidamus ante eam : confileamur illi eum fletibus peccata nostra.

Impetra nobis indulgentiam plenam: assiste pro nobis ante Tribunal Dei.

Suscipe in fine animas nostras: et introdue nos in requiem aeternam.

Gloria Patri, etc. Psalmus 95

'antate Plenae gyatiae canticum novum : cantate Mariae , omnes terrigenae Orbis.

Quoniam omnes Angelos sanctitate praccellit: el natos mulierum virtufibus mirabilibus el signis.

Formositas et glaria in vultu illius : et

gratia in oculis ejus.

Afferte illi gloriam patriae gentium : cxultate in ea, omnes excaturae Dei.

Admirabile commercium habetis per cam ex qua vocati estis Filii Dei excelsi.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 96.

Dominus regnavit, exultet Maria: in omni imperio dominationis suac

Adorate eam, cives curine Paradisi: exal-

Quoniam elevata est super principatus et dominationes: exaltata est super Angelorum et Archangelorum legiones.

Patriarchae et Prophetae concrepate illi laudem : concentum illi facite, Apostoli

Martyresque Christi.

Confessores cum Virginibus de canticis Sion dicite canticum ei: et benedicite cam, Monachi Sancti, de acceptis triumphis:

Gloria Patri, etc.

Psalmus 97.

Cantale Dominae nostrae canticum novum: quia mirabilia fecit.

In conspectu gentium revelavit misericordiam suam: in extremis terrae auditum est nomen ejus.

Recordare Domica , pauperum et miserorum: et sustenta cos ope refrigerii sancti tui.

Tu autem, Domina, suavis et verax: pations nimis, et miseratione plena.

Conculca hostes animaram nostrarum et contumaciam illorum elide brachio sancto tuo.

Gloria Patri, etc.

Pralmes 98,

jominus regnavit, frascantur populi: Maria sub Cherubim sedet a dexteris. Magna est in Sion gloria tua, Domina: et

in Jerusalem magnificentia tua:

Cantate ante cam, chori virginales: et adorate thronum ejus, qui sanctus est.

In dextera ejus ignea lex: et in circuitu eius sanctorum millia:

. Mandata ejus ante oculos ejus: et justitiae regula in corde ejus. Gloria Patri, etc.

Psalmus 99

ubilate Dominae nostrae, homines terrae: servite illi in lactitia et jucunditate. : In toto animo, vestro accedite ad illam;

et in omni virtute vestra conservate vias ejus.

Investigate illam , et manifestabitur vobis : estete mundi corde , et apprehendetis cam.

Quibus auxiliata fueris, Domina, erit refrigerium pacis: et a quibus averteris vultum tuum, non erit spes ad salutem.

Recordare nostri, Domina, et non apprehendent non mala: succurre nobis in li-

ne, et inveniemus vitam aeternam!

Gloria Patri, etc.

Psalmus 100.

Misericordiam et judicium cantaba tibi, Domina: psallam tibi in exultatione cordis, cum lactificaveris, animam meam.

Laudaho nomen tuum ét gloriam: et prao-

stabis refrigerium animae meae:

Zelatus sum amorem tuum et honorem ; ideo defendas causam meam ante Judicem sacculorum.

Alleclus sum gratia et bonitate tua; cro,

ne frauder a spe et confidentia bona.

Conforta animam meam in novissimis: et in carne ista fac me conspicero Salvatorem.

Gloria Patri. etc.

Psalmus 101.

Domina, exaudi orationem meam: et cla-

Non avertas sacrum aspectum tuum a me: neque abomineris no propter immunditiam meam.

Non derelinquas me in cogitatu, et consilio inimicorum moorum: et ne sinas me cadere in exprobrationem illorum possi-

Qui confidunt in te, non timebunt colubrum tortuosum: et qui exaltant se pracconiis, evadunt manus Acheroniis.

Per virginalem conceptum tuum da mihi in te confidentiam honam: et per admit abiken partum tuum laetifica animam mesm. Gloria Patri, etc.

Psalmus 102:

Benedic, anima mea, Matri Jesu Christi: et omnia praccordia mea glorificate nomen ejus.

Ne obliviscaris beneficia ejus: nec gratiam et consolatus illius.

Gratia ejus, peccata relaxantur: et misericordia ejus, aegritudines reparantur.

Benedicile ei omnes virtutes eo dorum : glorificate cam, Chori Apostolorum et Prophetarum.

Benedicite ei marc et insulae gentium: hymnum dicite ei coeli et habitatores corum.

Gloria Patri, etc.
Psalmus 103.

Benedie, anima mea, Virgini Mariae: honor et magnificentia ejus in perpetaum. Formosifatem et pulchritudinem induisti: amieta es, Domina, fulgenti vestimento.

De le procedit peccatorum medeta : et pacis disciplina, ac fervor charitatis.

Imple nos servos tuos virtniibus sanctis: et ira Dei non appropiaguet nobis.

Jucunditatem actornam da servis tuis: et noli eos oblivisci in certamine morfis.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 404.

Confitemini Dominae nostrae, et invocate nomen ejus: cantate ei gloriose narrantes virtutes ejus.

Laudate et exaltate cam, virgines filiae Sion: quia desponsabit volis Regem Angelorum,

Honorate Reginam, plenam omni gratia: et contemplamini cum reverentia sanctissi-

mum vultum ejus.

Salus sempiterna in manu tua, Domina: qui te digne honorificaverunt, suscipient illam.

Clementia tua non deficiet a saeculis aeternis: et misericordia tua a generatione in generationem.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 105.

Confilemini Dominae nostrae, quoniam bonum est: per cunctas tribus terrae enarrate misericordias ejus.

Louge est ab impiis conversatio ejus : a

via Altissimi non declinavit pes ejus.

Fons irrigantis gratiae procedit de ore il. lius: et emanatio, virginalis sanctificans animas castas. Spes de gloria Paradisi in corde illius : qui devoto anime honorificaverit illam: Miserere nostri ; fulgentissima Regina

Miserere nostri, fulgentissima Regina Coeli: et praesta consolationem de gratia tua.

Gloria Patri, etc.

Psalinus 106.

Consideration Domino, quoniam bonus: confilemini Matri ejus, quoniam in sacculum misericordia ejus.

Innocentiam et viam prudentiae tuae ostende nobis, Domina : et viam intelligentiae indica servis tuis:

Timor Dei illustrat intellectum: et amor

tuus exhilarat illum.

Beatus vir, cujus cloquium est tibi grafum: illius ossa impinguabuntur adipe et pinguedine.

Eloquium tuum sustentat animam imbecillem: et lähia tua esurientem animum rofocillant.

Gloria Patri, etc.

## Psalmus 107.

Paratum cor meum, Domina paratum cor meum: laudes tibi psallere, et cantare. Major est charitas tea cunctis divitiis: et

gratia tua super aurum et lapidem pretiosum.

Beatitudo et justitia donantura Deo: qui autem de peccalis conversi fuerint ad te, poenitontiae remedium consequentur.

Emissiones tune gratia et pax : qui autem tibi placuerit, procul fiet a perditione.

Esto umbraculum protectionis in tentationibus nostris: expansio alarum tuarum defendat nos a devorante,

Gloria Patri, etc.

Psalmus 108

Domina, laudem meam ne despexeris: et hoe debitum tibi, psalferium digneris acceptare.

Respice voluntatem cordis mei: et affectionem meam fac tibi beneplacentem.

Propera ad visitandum servos tuos: sub tegumento manus fuae illaesi conserventur. Illuminationem Spiritus Sancli per te su-

scipiant : et refrigerium contra cupidilatis aestum.

Medere contritos corde, Domina: et refove eos unguento pietatis.

Gloria Palri, cte.

Psalmus 109.

Dixit Dominus Dominae nostrac: sede, Maler mea, a dexteris meis.

Bonitas sanctitas placuerunt tibi: ideo regnabis mecum in acternum.

Corona immorfalitatis in capite sancto tuo cujus fulgor et claritas non extinguetur.

Miserere nostri, Domina Mater luminis et splendoris: illumina nos, Domina veritatis et virtutis. 60.

De thesauris this infunde nobis sapientiam Ber, et intellectum pridentiae, ac forman disciplinae.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 110.

Considebortibi, Domina, in toto animo meo: glorificabo te me tota mente mea.

Opera gratiae tuae commorabuntur: et lestamentum misericordiae tuae ante thronum Dei.

Per de missa est redemptio a Deo : populus pocuitons habebit spem salutis.

Intellectus bonus omnibus honoranfibus te : et sors illorum inter Angelos pacis.

Gloriosam et admirabile est nomen trum: qui illud retinent, non expavescent in puneto mortis.

Gloria Patri , etc.

Psalmus 111.

Beatus vir , qui timet Dominam : et bea-

Jucundus homo, qui non satiater laude lua: et a relatu virtulum tuarum non

fatigatur.

Exortum est in corde illius lumen Dei : Spiritus Sanctus illuminat intelligentiam ejus.

Disperge, Domina, gratiam tuam pauperibus tuis: esurientes relove, et egcuos. In memoria acterna fiunt per te nomina: ab auditu terribili non trepidet cor nostrum. - Gloria Patri, etc.

Psalmus 112 ...

audate , pueri, Matrem Dei : glorifica - . Lie, senes, nomen ejus.

Benedicta sit Maria Mater Christi: ipsa enim est via ad patriam sanctitatis.

Excelsus super Cherubim thronus ejus:

et sedes ejus super cardines coeli. Super humiles vultus cius: et super con-

fidentes in eam aspectus illius.

Misericordia ejus super omnem carnem: et eleemosyna illius usque ad extremum terrae.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 113.

n exito animae meae de hoc mundo : oc-I curre illi , Domina , et suscipe eam. Consolare eam vultu sancto tuo : aspe-

ctus Daemonis non conturbet illam.

Este illi scala ad regnum coelorum: et

iter rectum ad Paradisum Dei. Impetra ei a Patre, indulgentiam pacis:

et sedem lucis inter servulos Dei. Sustine devotos ante tribunal Christi: suscipe causam eorum in manibus tuis.

Gloria Patri , etc.

Psalmus 114. ilexi Matrem Dei Domini mei et lux miserationum ejus infulsit mihi.

Circumdederunt me dolores mortis : et visitatio Marine Jactificavit me.

Dolorem et periculum incurri : et re-

creatus sum gratia illius ...

Nomen ejus et memoriale illius sit in medio cordis nostri: et non nocebit nobis iclus malignantis.

Convertere, anima mea, in laudem ipsius: et invenies refrigerium in novissi-

mis tuis,

Gloria Patri, etc.

Psabmus 115.

CRedidi, propter quod locutus sum, gloriam tuam, Domina: orbi terrae.

- Compatere animae meae, et dirige illam: dignare beneplacitum tuum infinuare illi.

Statue illi festamentum pacis et dilectionis tuae: praebe illi ingenui memoriam nominis tui.

De benedictione, ventris tui da mihi sustentationem : et de pinguedine gratiae : tuae dulcora animam meam.

Disrumpe vincula peccatorum meorum : ct de virtutibus exorna faciem animae

Gleria Patri, etc.

Psalmus 116,

L Audate Dominam nostram, omnes gentes: glorificate cam, omnes populi.

Quoniam confirmata est super nos gratia et misericordia ejus et veritas illius permanet in aeternum. Qui digne colucrit illam, justificabitur qui autem neglezerit illam, morietur in peccatis suis.

Labia Augolorum enarrabunt sapientiam ejus: et onnes eives Paradisi cantabunt

ejus laudem. :

Bono animo accedentes ad illam: non capientur ab Angelo devastante.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 117.

Confitemini Domino, quoniam bonus: confitemini Matri ejus, quoniam in saeculum misericordia ejus.

Amor illius expellit peceatum a corde: et gratia illius expiat conscientiam peceatoris.

Via veniendi ad Christum est appropinquare ad illam: qui autem fugerit cam,

non inveniet viam pacis.

Qui obduratus est in peccatis, sacpe invocet illam: et lux in suis tenebris orretur.

Qui tristatur in corde suo, clamet ad illam; et dulcoranti stillicidio inebriabitur.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 118. A.

BEati immaculati in via: qui Matrem Domini imitantur.

Beati imitatores humilitatis ejus : beati

participes charitatis illius.

Beati perscrutatores virtutum illius: beati conformes imagini illius. Beati, qui conceptum et partam illius venerantur: beati, qui devote ei famulantur.

Beati, qui in Ea habent spem et confidentiam beati, qui per illam suscipient felicitatem sempiternam.

Gloria Patri , etc.

Idem . C.

 $\mathbf{R}^{ ext{etribue}}$  servo tuo, Domina; vivifica ne: et faciam voluntatem tuam.

Incola ego sum interra: nihil abscondas mihi de amore tuo.

Concupivit anima mea laudem tuam desiderare : omni tempore.

Tu enim salus mea in Domino quae

me morti adjudicatum liberasti.

Quid pro his retribuam tibi, nisi me totum? Domina, suscipe me. Gloria Patri, etc.

Idem E.

Legem pone mihi, Domina, voluntatis tuae: sanctarum sanctissima, exquiram eam semper.

Deduc me in semitam miserationum tuarum, mulierum pulcherrima: quia ipsam

vólui.

Inclina animam meam ad supernorum amorem, Domina: et non ad impudicitiam.

Ecce concupivi castimoniam tuam a juventute mea: in misericordia tua confirma me. Et observabo viam testimoniorum tuorum in saeculum: et scrutabor mandata filii tui, quae dilexi.

Gloria Patri, etc.

Idem G.

Memor esto verbi tui , dominarum Prismiceria, in quo mihi spem dedisti.

Haec in tempestatum fluctibus potenter tenuit me: quia eloquium tuum vivificavit me,

Circumdederunt me viri mendaces, et congregata sunt super me flagella : et ecce manus tua eripuit me.

Communicavi, in bonis amnihus, timentibus to et custodientibus obnixe man-

data tua.

Miscrationibus luis plena est terra, ideo viam justificationum barum exquisivi. Gloria Patri, etc.

Idem I.

Bonitatem fecisti cum servo tuo, Domina de qua gandent Angeli.

Disciplinam morum tuorum, et acquitatem tuam doce me ; quia verbis tuis prae cunctis credidi.

Bonum mihi, quia onere tuo humiliasti me: ut sequar conversationem tuam.

Qui amant servientes tibi, venorabuntur: qui autem abominatus fuerit cos, ruct in acternum. Ventant milit semper desuper guttae clementiae tuae; et vivam: quia lex tua sancta meditatio mea est.

Gloria Patri, etc.

Defecit in semitis tuis anima mea. Domina: et nisi miseratio maxima esset, periissem utique in infirmitate mea.

Defecerunt oculi mei in contemplatione tua: velut uter in pruina a fo visa est a-

nima mea.

Secundum bonitatem tuam vivilica mer et non obliviscar sermones tuos, quia tibi adhaerere bonum est.

Dispositione tua perseverat Mundus: quem

et tu cum Deo fundasti ab initio.

Tuus totus ego sum, Domina, salvum me fac: quoniam desiderabiles erunt laudes tune in tempore peregrinationis meae.

Gloria Patri, etc.

Idem. N.

Quomodo dilexi legem tuam, Domina? in conspectu meo semper.

Suavitatum tuarum affluentia cor meum afienavit a me : et eare mea mirabiliter e-

xultavit in te.

Quam dulcia peccatoribus eloquia tua, Domina : super omnem melodiam refectio tua dulcis ori méo:

Illuminatio gressibus meis verbum tuum:

et lumen incliabile semitis meis.

Quoties exasperaverunt me peccatores inferni, quia a charitate tua declinare nolui: ego autem speravi in te Domina.

Gloria Patri, etc.

Idem P.

Iniquos odio habui et viam tuam dilexi Domina gratiosa:

Adjava me, et salvus ero, Domina mundi : et meditabor honorificentiam mandatorum tuorum.

Fac me semperstare in timore tuo: et non tradas me, Virgo, calumniantibus me.

Vernaculus tuus sum ego minimus in familia tua: custodi me, Domina, a negligentibus judicia justitiae tuae

Contemnes omnes discedentes a servitio tuo: quia injusta est conversatio corum.

Gloria Patri, etc.

Idem. R.

Mirabilia tua testimonia, Mater alma ...
et sermombus tuis illuminatum est cormeum.

Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis: filii regum collaudant faciem tuam.

Ardens verbum labiorum tuorum vehementer: qui ad te properat, percipiat illud.

Arundo agitata sum in conspecta tuo: tene ma, Domina, sub jugo tuo; et non confundar.

Servientes tibi plus aliis invadunt dracones inferni: sed tu Domina, defende nos.

Gloria Patri, etc.

Idem T.

Clamavi in toto corde mee ad te, Domina : de necessitatibus meis clementer eripe me.

Vocem gemitus mei exaudi, Domina mea: doce me, ut acceptus sim apud te omni

tempere.

Longe a nescientibas te salus, qui autem praestat in obsequio tuo, procul fiat a perditione.

Misericordia tua rigat universum, Domi-

na: in salutari tuo vivifica me.

Initium eloquiorum tuorum veritas in aeternum : et legem tuam immaculatam non sum oblitus.

Gloria Patri, etc.

Idem. X,
Principes persecuti sunt me gratis : et ab
invocatione nominis tui trepidat spiritus malignus.

Pax multa observatibus nomen tuum,

Mater Dei: et non est illis scandalum.

Septenis horis decantayi tibi laudes, Domina juxta eloquium taum da mihi intellectum.

Intret oratio mea in conspectu tuo, int non derelinquam te, Domina, cunctis diebus vitae meae: quoniam viae tuae, misericordie et veritas.

Concupiscam in acternum laudare te, Domina : cum docueris me justificationes tuas.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 119.

Ad Dominam cum tribularer clamavi : et exaudivit me.

Domina, libera nos ad omni malo: cunctis diebus vitae nostrae.

Contere caput inimicorum nostrorum: pe-

de insuperabilis virtutis tuae.

Ut exultavit spiritus (que in Beo salutari tuo: sie veram digneris infundere lactitiam cordi meo.

Ad Dominum accede rogatura pro nobis: ut per te nostra peccata delcantur.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 120.

Levavi ad te oculos meos, Mater Christi: per quam venit solatium omni carni.

Auxilium tuum , et gratiam tuam nobis impende: in omni tribulatione nostra-

Custodi nos, Domina, Virgo Maria: ne peccatorum laqueo capianur.

Non dormit, neque dormiet pupilla oculi

tui: ut semper custodia protegamur.

Angelorum et hominum te laudat omnis lingua: et ante te omnia genua ourvantur. Gloria Patri, etc. Lactatus sum in te, Regina coeli: quia, te duce, in domum Domini ibimus.

Jerusalem, coelestis civitas : ad Mariae

praemia veniamus.

Pacem et indulgentiam, Virgo, cobis impetra : et palmam de hostibus, et triumplum.

Conforta et consolare cor nostrum : tuae

dulcedine pictatis.

Sic, Domina, nobis infunde clementiam; ut devote in Domino moriamur.

Gloria Patri, etc.

Ad te levavi oculos meos , Regina : quae regnas in coelis.

Adjutorium nostrum in virtule sit nominis tui: per te omnia opera nostra dirigantur.

Benedicia sis in coelo et in terra: in mari, et in omnibus abyss s.

· Renedicta sit foecunditas tua : benedicta sit virginitas et munditia tua.

Benedictum sit corpus tuum sanctum: bo-

dicta sit anima tua sanetissima. Gloria Patri, etc.

Psalmus 123.

Nisi quia Domina nostra erat in nobis: invenissent nos pericula multa.

Esto, Virgo, defensatrix nostra: et ante Deum advocata propitia. Ostende nobis, Domina, misericordiam tuam: et conforta nos in servitio sancto tuo.

Benedicant te sancti Angeli in coelo : benedicant te omnes homines super terram.

Non tradas bestiis animas confitentium tibi: ora te canentium non obturentur. Gloria Patri, etc.

Psalmus 124.

Qui confidunt in te; Mater Dei non timebunt a facie inimici.

Gaudete et exultate omnes, qui diligitis eam quia adjuvabit vos in die fribulationis vestrae.

Reminiscere miserationum tuarum, Domina: et releva peregrinationem incolatus nostri.

Converte amabilem vultum tuum super nos: confunde et destrue omnes inimicos nostros.

Benedicta sint omnia opera mantum tuarum, Demina: henedicta sint omnia sancta miracula tua.

Gloria Patri, etc.

n convertendo faciem tuam serenissimam

super nos lactificabis nos, Virginea
Mater Dei.

Benedicta sis, o Sacrarium Christi: prae cunctis mulieribus super terram.

Benedictum sit gloriosum nomen tuum :- quod os Domini mirabiliter nominavit.

Non deficiat laus tua de labiis nostris: nec

charitas tua de praecordiis nostris.

Qui te diligunt, benedicantur a Deo: et qui te. volunt diligere, non defraudentur a fide.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 126.

Nisi, Domina, aedificaveris domum cordis nostri: non permanebit aedificium ejus.

Ædifica nos gratia et virtule tua: ŭt ma-

neamus firmi in perpetuum.

Benedictum sit eloquium tuum: et be-

nedicta sint emara verba oris tui.

Benedicantur a Deo, qui te benedicunt: et in justorum numero computentur.

Benedie, Domina, te benedicentes: et ne unquam avertas ab eis gratiosum vultum tuum.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 127.

Beati omnes, qui fiment Deminam nostram : et beati omnes qui sciunt facere voluntatem tuam, et beneplacitum tuum.

Benedicti sint Pater et Mater, qui te genucrunt quorum memoria permanet in sacculum.

Benedictus sit venter, qui te portavit: et benedicta sint ubera, quae te lactaverunt.

Converte misericordiam tuam super nos : et deprecabilis esto super servos tuos.

Intuere, et respice opprobrium nostrum: aufer a nobis cunctas iniquitates nostras.

Gloria Patri, etc.
Psalmus 128.

Caepe expugnaverunt me a juventute mea . inimici mei : libera me , Domina , et

vindica me ab ipsis. Ne des illis potestatem in animam meam: custodi omnia interiora et exteriora mea. · Obtine nobis veniam peccatorum: per te

Spiritus Sancti gratia nobis detur.

Fac nos digne et laudabiliter poenitere: ut beato fine ad Deum veniamus.

Placatum tunc, et serenissimum : nobis ostende gloriosum fructum ventris tui.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 129. e profundis clamavi ad te, Domina: Domina, exaudi vocem meam.

Fiant aures tuae intendentes: in vocemlaudis et glorificationis tuae.

Libera me de manu adversariorum meorum : confunde ingenia et conațus eorum contra me.

Erue me in die mala : et in die mortis ne obliviscaris animae meae.

Deduc me ad portum salutis: inter justos scribatur nomen meum.

Gloria Patri, etc.

#### Psalmus 430.

Domina, non est exaltatum cor meum, neque sublimati sunt oculi mei.

Benedixit te Dominus in virtute sua: qui per te ad nihilum redegit inimicos nostros.

Benedictus sit , qui te sanctificavit : et mundam de matris utero te produxit.

Benedictus sit, qui te obumbravit: et sua gratia te foecundavit.

Benedic nos, Domina, et conforta nos in gratia tua: ut per te ante conspectum Domini praesentemur.

Gloria Patri, etc.

## Psalmus 131.

Memento, Domina, David: et omnium invocantium nomen tuum.

Da nobis in nomine tuo fiduciam: et con-

fundantur adversarii nostri.

Consolare nos in terra peregrinationis nostrae: et releva paupertatem nostram.

Da nobis panem lacrymarum, Virgo sancta: et dolorem peccatorum in terra inco-

latus nostri.

Redde nobis propitium benedictum fructum ventris tui: at Spiritus Sancti gratia repleamur.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 132.

Coe quam bonum et quam jucundum,
Maria: diligere nomen tuum.

Unguentum effusum et aromaticum est nomen tuum: diligentibus ipsum.

Quoniam magna multitudo dulcedinis tuae, Domina: quam praeparasti diligen-

tibus et sperantibus in te.

Esto refugium pauperum in tribulatione: quia tu es baculus pauperum et miserorum:

Inveniant, quaeso, gratiam apud Deum: qui te in suis necessitatibus invocabunt: Gloria Patri, etc.

Psalmus 133.

Toce nunc benedicite Dominam omnes, qui speratis in nomine sancto ejus.

Gaudete gaudio magno, qui exultatis et glorificatis eam: quia laetabimini ab ubertate consolationis ejus.

Ecce nunc inundanté ubertate reclinabit in vos: ad consolandum et laetificandum corda vestra.

Benedicite illam omnes servi eius : et memoriale sit in desiderio animae vestrae.

Benedicite illam omnes Angeli et Sancti Dei: laudate in saecula mirabilia eius. Gloria Patri, etc.

- Psalmus 134.

audate nomen Domini: benedicite nomen Mariae, Matris ejus.

Mariae precamina frequentate: et suscitabit vobis voluptates sempiternas.

In anima contrita veniamus ad illam : et non stimulabit nes cupiditas peccati.

Qui cogitat de illa in tranquillitate mentis: inveniet dulcorem et requiem pacis.

Respiremus ad illam in finitione nostra, et reserabit nobis atria triumphantium. Gloria Patri, etc.

Psalmus 135:

Confitemini Domino, quoniam bonns: quoniam per suam dulcissimam Matrem Virginem Mariam datur misericordia ejus. Impetra nobis, Domina, amicitiam Jesu Christi: et custodi nos, ne perdamus innocentiam nostram.

Comprime hostem nostrum imperio tuo: ne feriat in nobis virtutem charitatis.

Bona naturalia conserva in nobis: et bona gratiae per te multiplicentur.

Illumina vias et semitas nostras : ut noscamus , quae beneplacita sunt Deo.

Gloria Patri ete.

Psalmus 136.

Super flumina Babylonis fleverunt Hebraei: nos vero super iniquitates nostras lugeamus.

Clamemus humiles ad puerperam Virginem : offeramus ei planctus et suspiria nostra.

Non invenitur propitiatio sine illa: nec salus sine fructu illius.

Per illam peccata purgantur: et per fructum illius, animae dealbantur.

Per illam fit satisfactio peccatis : per fructum illius sanitas condonatur.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 137.

Confitebor tibi, Domina, in toto corde meo: quia per te expertus sum clementiam Jesu Christi.

Audi, Domina, verba mea et preces meas: et ita in conspectu Angelorum cantabo tibi laudes.

In quacumque die invocavero te, examdi me:et multiplica virtutem in anima mea,

Confiteantur tibi omnes tribus et linguae; quia per te salus restituta est nobis.

Ab omni pertubatione libera servos tuos et fac eos vivere sub pace et protectione tua.
Gloria Patri, etc.

Psalmus 138 at deal med

Domina, probasti me et cognovisti me :

Copiosa facta est super me misericordia tua et dilatata est super me olementia tua.

Imperfectum meum aspexit oculus tuus et palpebrae tuae noverunt vias meas.

Affluentiam desiderii sancti habemus a Spiritu Sancto; et macula poccati non turbet conscientiam nostram. Serenet corda nostra lux misericordiae tuae: et recreet nos tuae pacis dulcedo.

Gloria Patri, etc.
Psalmus 139.

L'ripe me, Domina, ab omni malo: et ab

Contra me tetendit arcum suum: et in

fraude sua insidiatur mihi.

Constringe vires ejus malignas: et obtunde potenter astutias ejus.

Converte iniquitaten ipsius in verticem illius: et in foveam, quam fecit, cadat festinanter.

Nos autem exultemus in servitio tuo: et in tuis laudibus gloriemur.

Gloria Patri , etc.

Psalmus 140,

Domina, clamavi ad te exaudi me: intende orationi meae et postulationi meae. Dirigatur obsecratio mea velut incensum coram facie tua: et in tempore serotini sacrificii et matutini.

Non declinet cor meum in verbis malignantibus: et nequitiae cogitatus non subvertant sensum meum.

Fac me assentire beneplacito cordis: et

tuis actionibus conformari.

Gladio intelligentiae reverbera cormeum; et igniculo charitatis inflamma mentem meam.

Gloria Patri, etc.

#### Psalmus 141.

roce mea ad Dominam clamavi: ipsam-V que humiliter deprecatus sum.

Effudi in conspectu ejus lacrymam meam : et dolorem meum sibi exposui.

Insidiatur hostis calcaneo meo: extendit contra me retem suam.

Adjuva me, Domina, ne corruam coram eo: fac ut conteratur sub pedibus meis.

Educ de carcere animam meam: ut confiteatur tibi, et psallat Deo forti in perpetuum.

Gloria Patri, etc.,

Psalmus 142.

omina , exaudi orationem meam: percipe tuis auribus supplicationem meam. Persecutus est malignus vitam meam : deposuit in terra conversationem meam.

Denigravit me caligine sua : et anxiatus est nimis spiritus meus.

Ne avertas faciem tuam a me; ut non corruam cum descendentibus in facum:

Emitte lucem tuam et gratiam tuam : et repara denuo vitam meam, et conscientiam meam.

Gloria Patri etc.

Psalmus 143.

Denedicia sis, Domina, quae instruis ser-D vos tuos ad praelium: et eos roboras contra inimicum.

80

Fulgure et coruscatione dissipa illum : mitte incula tua, ut confundas illum.

Clarifica de alto manum tuam: et cantent servi tui laudem et gloriam tuam.

Eleva de terris affectionem nostram: de sempiternis deliciis refice viscera nostra.

Concupiscentiam supernorum accende in cordibus nostris : et de gaudiis Paradisi velis nos recreare.

Gloria Patri, etc.

#### Psalmus 144.

Kxalfabo te, Mater Filii Dei: et per sin-L' gulos dies cantabo laudes tuas.

Generatio et Populi laudabunt opera tua: et misericordiam tuam insulae expectabunt.

Abundantiam dulcoris tui Angeli eructabunt: et suavitatem tuam sancti pronunciabunt.

· Oculi nostri sperant in te, Domina: mitte nobis cibum et escam delectantem.

Laudationem tuam loquatur lingua mea: et benedicam te in saeculum saeculi.

Gloria Patri, etc. Psalmus 145.

auda, anima mea, Dominam: glorificabo eam, quamdiu vixero.

Nolite cessare a laudibus eius: et per singula momenta recogitate illam.

Cum exierit spiritus meus, Domina, sit tibi commendatus: et in terra ignota praesta illi ducatum.

Non conturbent eum culpae prius commissae: nec inquietent ipsum occursus malignantis.

Perduc eum ad portum salutarem : ibi praestoletur secure adventum Redemptoris.

Gloria Patri, etc. Psalmus 146.

audate Dominam, quoniam bonus est Psalmus: jucunda et decora sit illi nostra laudatio.

Ipsa enim medetur contritis corde : et

refovet eos unguento pietalis.

Magna est virtus illius : et clementia

ejus nullum habebit finem.

Praccinite ei in jubilatione; et in confessione psalmum canite illi.

Beneplacitum est ei super timentes Deum: et in eis, qui sperant de miscricordia ejus Gloria Patri, etc.

Psalmus 147.

L auda, Jerusalem, Dominam: glorifica illam etiam, o Sion.

Ipsa enim construit muros tuos: et silios tuos benedicet.

Grafia sua te impingual; pacemque donat terminis tais.

Emisit Verbum suum Altissimus: et vir-

tus ejus obumbravit illi.

Levemus corda nostra cum manibus ad illam: ut suam influentiam sentiamus."

Gloria Patri, etc.

Psalmus 148.

L'audate Dominam nostram de coelis :

Laudate eam, omnes homines et jumenta: volucres coeli, et pisces maris.

Laudate eam Sol et Luna Stellae et circuli Planetarum.

Laudate eam Cherubim et Seraphim:

Throni, Dominationes, et Potestates. -

Laudate eam omnes legiones Angelorum laudate eam omnes ordines Spirituum supernorum

Gloria Patri, etc.

Psalmus 149.

Cantate Dominae nostrae canticum novum : laus ejus in congregatione justorum.

Lactentur coeli de gloria ejus: insulae Maris, et totus Orbis.

Aqua et ignis laudent eam : frigus et aestus, spendor et lumen.

Exultationes ejus in gutture justorum: et laudes ejus in coetu triumphantium.

Civitas Dei, jucundare in illa: et pro incolis tuis frequenta illi carmen.

Gloria Patri, etc.

Psalmus 150.

Laudate Dominam in Sanctis ejus laudate cam in virtútibus et miraculis ejus. Laudate cam, coetus Apostolorum: laudate eam, chori Patriarcharum et Prophe-

Laudate eam, exercitus Martyrum: laudate eam, lurmae Doctorum et Confessorum.

Laudate eam in collegio Virginum et continentium: laudate eam, ordines Anachoretarum et Monachorum.

Laudate eam, conventus Religiosorum omnium: laudate eam omnes animae civium

supernorum.

Omnis spiritus laudet Dominam nostram. Gloria Patri, etc.

# CANTICI A MARIA DI S. BONAVENTURA

Primo Cantico su quello di Isaia. c. 12. v.1.

Confitebor tibi, o Domina, quoniam per te placatus est mihi Dominus: et consolatus est me.

Ecce Domina Salvatrix mea: fiducialiter

agam in te, et non timebo.

Quia fortitudo mea, et laus mea in Domino es tu : et facta es mihi in salutem Hauriam aquam in gaudio de rivulo:

et semper invocabo nomen tuum.

Notas facite in populis virtutes Dominae nostrae: quia excelsum est valde nomen ejus.

Exulta et lauda totum genus humanum: quia talem dedit tibi mediatricem Dominus Deus tuus. Gloria Patri, etc. 2. Cantico su quello di Ezechia. Isa. c. 38. v. 10.

Ego dixi circa dimidium dierum meorum: vadam ad Mariam, ut me Christo reconciliet.

Quaesivi residuum annorum meorum :

Generatio mea ablata est; quia Pater et Mater, et omnia dereliquerunt me: Maria autem assumpsit me.

Sperabam in illa mane, sero, et meridie: quasi Leo sie contrivit omnia ossa peccatorum meorum,

Et tu Domina eruisti animam meam, ut non periret: et de manu canis unicam meam.

Domina, salvum me fac, et laudem tuam cantabo cunctis diebus vitae meae : o pia Mater Domini mei.

Gloria Pari, etc.

3. Cantico su quello di Anna I. Reg. c. 11.

Exultatum est cornu meum in Domina mea.

Quia fecit mihi magna, qui potens ést: per Mariam Matrem eius. Non est sancta, ut es Domina nostra : quae sola supergressa es universas.

Recedant ergo vetera de ore nostro : et

linguis loquamur novis.

Exalta et lauda Mariam Sion et Jerusalem : quia maxima in dominabus Israel. Ipsa pauperem facit et ditat : humiliat

et sublimat.

Altior coelo: terra latior est hacc Domina nostra.

Gloria Patri, etc.

4. Cantico su quello di Mose. Exod. c. 15. v. 21.

Cantenus Dominae Gloriosae Virgini Mariae: in hymnis et confessionibus benedicamus eam.

Domina nostra omnipotens, post Deum nomen ejus : currus Pharaonis , et exercitum ejus projecit in mare.

Dextera tua, Domina, magnificata est in fortitudine: quia în multitudine misericordiae tuae stravisti adversarios mees.

De ore leonis liberasti me, Domina : et tanquam infantem genitum mater suscepisti me:

O Domina charissima mea : velut gallina, tege me mirabili possessione tua.

Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt: Virgo super omnia henedicta. 5. Cantico su quello di Abacuc. c. 5. v. 1.

Domina, audivi auditionem tuam, et obstupui: consideravi opera tua, et expayi.

Domina, opus tuum circa medium an-

norum : vivificasti illud.

Confitebor tibi, o Domina, quia abscondisti haec a sapientibus: et revelasti ea parvulis.

Operuit coelos gloria tua : et misericor-

dia tua plena est terra.

Egressa es, Virgo, in salutem populi tui: in salutem cum Christo tuo.

O Benedicta, in manibus tuis est reposita nostra salus : recordare, pia, paupertatis nostrac.

Quem vis, ipse salvus erit et a quo avertis vultum tuum, vadit in interitum.

Gloria Patri, etc.

6. Cantico su quello di Mose Deut. c. 32:

A udite coeli , quae loquar de Maria : audiat terra verba oris mei:

Magnificate ipsam mecum semper : et exaltemus nomen ejus in saeculum saeculi.

Generalio prava afque perversa : agnosce. Dominam nostram, salvatricem tuam,

Numquid non ipsa est mater tua quae possedit te : et in fide generavit te?

Si hanc dimittis, non es amicus Summi Caesaris: quoniam ipse sine ea non sal-

vahit te.
Utinam saperes et intelligeres: ac novis-

sima provideres!

Quemadmodum infans sine nutrice non potest vivere: ita nec sine Domina nostra tu potes habere salutem. Sitiat ergo anima tua ad ipsam : tene

eam, nec dimitte, donec benedixerit tibi.

Repleatur os tuum laude sua decanta tota die magnificentiam ejus.

Gloria Patri, etc.

7. Cantico su quello di Zacaria, Luc. c. 1. v. 68...

Denedicta sis, Domina, et Mater Der mei D Israel: quia per te visitavit, et fecit redemptionem plebis suae.

Et erexit unicornu salutaris cassitatis

tuae: in domo David pueri sui.

Sicut locutus est per os Isaiae : et aliorum Sanctorum Prophetarum ejus.

Salutem ex inimicis praesta, Virginum Virgo: et de manu omnium, qui nos ode-

runt, pacem nobis tribue.

Et fac misericordiam pro parentibus, et nobis ut memor sis testamenti omnipotentis Dei.

Quod juravit ad Patres nostros : Abra-

ham et semini ejus in saccuta.

Sic sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati : quiete serviamus illi.

In sanctitate et justitia coram te : om-

nibus diebus nostris.

Et tu Maria, Propheta Dei vocaberis: quoniam novisti, quod respexit humilitatem Ancillae Suae:

Per quam dedit scentiam salutis plebi cjus: in remissionem peccalorum corum.

Per viscera multitudinis miscricordiae tuae: visita nos , stella malutina oriens ex alto.

Illumina tenebras sedentium in umbra mortis: et eas luce dilectissimi Filii tui

digneris instellare.

Miserere, misericordiae Mater, nobis miseris peccatoribus, qui retroacta peccata pocatiere negligimus ac multa quotidie poenitenda committimus.

The state of the factor

Gloria Patri; etc.

8. Cantico su quello de tre Pueri. Dan: c. 5.

Benedicite omnia opera Dominac gloriosae : laudate et superexaltate cam in saecula.

Benedicite Angeli Dominae nostrae: benedicite cocli Dominae nostrae.

Benedicat omnis creatura Dominam nostram : quam Rex sic voluit benedici.

Benedieta sis, o Summi Regis filia: quae odore praeis cuncta lilia.

Benedicta sis corona dominarum omnium : benedicta sis gloria Jerusalem.

Odor tuus sicut agri pleni, cui benedixit Dominus: qui in benedicentes te redundat irrigans omna intima corum.

Qui benedixerit tibi, o Virgo beata : sit ille jugiter benedictus.

Qui maledixerit tibi, rosa candidissima : sit ille maledictus.

Non recedat de domo servorum tuorum, vini et olci abundantia.

In nomine tuo omne genuslectatur coelestium, terrestrium, et infernorum

Benedicamus Deum, qui te creavit benedictus uterque parens, qui te generavit.

Benedicta sis, Domina, in coelo, et in terra : laudabilis, et gloriosa, et superexaltata in saccula.

Gloria Patri, etc.

9. Simbolo a Maria di S. Bonaventura su quello di S. Atanagio.

Quicumque vult salvus esse : ante omnia opus est, ut teneat de Maria firmam fidem.

· Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit : absque dubio in aeternum peribit.

Quoniam ipsa sola, Virgo manens peperit : sola cunctas haereses interemit:

Confundatur et erubescat Hebraeus, qui dicit Christum de Joseph semine esse natum.

Confundatur Manichaeus, qui dicit Chri-

stum fictum habere corpus,

Palleat omnis, qui hoc Ipsum aliunde

non de Maria dicit assumpsisse. Idem namque filius, qui est Patris in

divinis Unigenitus, est verus Unigenitus Virginis Mariae filius.

In coelis sine Matre, in terris sine Pa-

Nam sicut anima rationalis et caro, propter unionem, de homine vere nascitur : ita Déus et homo Christus de Maria Virgine vere generatur.

Induens carnem de carne Virginis : quia sie genus humanum redimi congruebal.

Qui secundum divinitatem aequalis Patri : secundum vero humanitatem minor Patre.

Conceptus in utero Virginis Mariae, Angelo annunciante de Spiritu Sancto: non tamen Spiritus Sanctus est Pater ejus.

Genitus in Mundo sine poena carnis Virginis Mariae: quia sine delectatione car-

nis conceptus.

Quem lactavit Mater ubere de coelo pleno quem circumstant Angeli, obstetricum vice, nunciantes pastoribus gaudi-

um magnum.

Hic a Magis muneribus adoratus, ab Herode in Egyptum fugatus, a Joanne in Jordane baptizatus: traditus, captus, flagellatus, crucifixus, mortuus et sepultus:

Cum gloria resurrexit : ad coelos a-

scendit.

Spiritum Sanctum in Discipulos, et in Matrem misit: quam demum ipse in coelum assumpsit.

Et sedet ad dexteram Filii: non ces-

sans pro nobis Filium exorare.

Hacc est fides de Maria Virgine; quam nisi quisque fideliter firmiterque crediterit, salvus esse non poterit.

Gloria Patri, etc.

Inno a Maria di S. Bon. su quello de' SS. Ambrogio ed Agostino.

Te Matrem Dei laudamus: te Matrem

Te Æterni Patris Sponsam : omnis terra veneratur.

Tibi omnes Angeli et Archangeli : tibi Throni et Principatus fideliter deserviunt.

Tibi omnes Potestates et omnes Virtutes Coeli coelorum, et universae Dominationes obediunt.

Tibi omnes Chori; tibi Cherubim et Seraphim exultantes assistunt.

Tibi omnis Angelica Creatura, incessabili voce proclamat.

Sancta, Sancta: Maria, Dei Ge-

nitrix, Mater et Virgo.

· Pleni sunt coeli et terra, majestatis gloriae fructus ventris tui.

Te gloriosus Apostolorum Chorus, sui

Creatoris Matrem collaudat.

Te beatorum Martyrum coetus candidatus, Christi Genitricem glorificat.

Te gloriosus Confessorum exercitus, Tri-

nitatis templum appellat.

Te Sanctarum Virginum chorea amabilis, virginitatis et humilitatis exemplum praedicat. Te, tota Coelistis Curia, Reginam honorat. Te per universum Orbem; Ecclesia, in-

vocando, concelebrat.

Matrem Divinae Majestatis.

Venerandam te veram, Regis Coelestis Puerperam.

Sanctam quoque dulcem, et piam.

Tu Angelorum Domina: tu Paradisi Janua.

Tu Scala Regni coelestis, et gloriae.

Tu Thalamus : tu Arca pietatis et gratiae.

Tu Vena misericordiae : tu Sponsa, et

Mater Regis Æterni.

Tu Templum et Sacrarium Spiritus Saucti : totius Beatissimae Trinitatis nobile Triclinium.

Tu Mediatrix Dei et hominum : Amatrix Mortalium, Coelestium Illuminatrix.

Tu Agonizatrix Pugnanlium, Advocata Pauperum: Miseratrix et Refugium Peccatorum.

Tu Erogatrix munerum : Superatrix ac

Terror doemonum et Superborum,

Tu Mundi domina, Coeli Regina: post Deum, sola Spes nostra

Tu Salus te invocantium, portus naufragantium: miserorum Solatium, pereuntium Refugium. Tu Mater omnium Beatorum, Gaudium plenum: post Deum, omnium Supernorum Civium Solatium.

Tu Promotrix Justorum : Congregatrix

Errantium, Promissio Patriarcharum.

Tu Veritas Prophetarum: Praeconium et Ductrix Apostolorum, Magistra Evangelistarum.

Tu fortitudo Martyrum, Exemplar Confessorum: Honor et Festivitas Virginum.

Tu ad liberandum exulem hominem, Filium Dei suscepisti in uterum.

Per Te, expugnato hoste antiquo, sunt aperta Fidelibus Regna Coelorum.

Tu cum Filio tuo, sedes ad dexteram

Tu Ipsum pro nobis roga, Virgo Maria: quem nos ad judicandum credimus esse venturum.

Te ergo poscimus nobis tuis Famulis subveni; qui pretioso Sanguine Filii tui redempti sumus.

Æterna, fac Pia Virgo, cum Sanctis tuis nos in gloria numerari.

Salvum fac Populum tuum, Domina; ut simus participes haereditatis Filii tui.

Et rege nos, et custodi nos in aeter-

Per singulos dies, o Pia, te salutamus.

Et laudare te cupimus usque in aeternum, mente et voce.

Dignare, dulcis Maria, nunc et semper nos sine delicto conservare.

Miserere nobis, Pia; miserere nobis. Fiat misericordia tua magna nobiscum; quia in te, Virgo Maria, confidimus.

In te, dulcis Maria, speramus; ut nos

defendas in aeternum.

Te decet laus, te decet imperium : tibi virtus et gloria in saecula saeculorum. Amen.

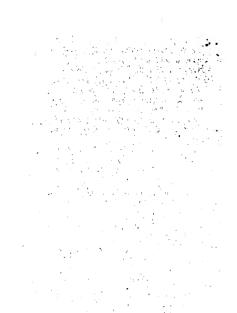

## SALTERIO PICCOLO

# A MARIA SS.

#### S. BONAVENTURA

Le lettere iniziali de cinque Salmi dicono

# INVITATORIUM

Cum jucunditate memoriam Nominis Mariae celebremus, at ipsa pro nobis intercedat ad Dominum nostrum Jesum Christum. Amen.

Gande, Virgo Mater Christi Quae per aurem concepisti Gabriele Nuncio.

Jesu fructu ventris tui Per te detur nobis frui

In perenni gaudio. Amen. Mediatrix.

Magnificat: animà mea Dominum. Et exultavit spiritus meus: in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillae suae: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens esf: et sanclum nomen eius.

Ps.

El misericordia ejus a progenie in progenies : timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo: disper-

sit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede : et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis, et divites

dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum : recordaius misericordiae suae. .

Sicut locutus est ad Patres nostros: A-

braham et semini ents in saecula.

Gloria Patri, etc. Lediatrix Dei, et hominum, tu digne ML magnificas Dominum, quae sola concepisti Filium, qui est vera salus humilium ; hinc omnium Deum quarentium Generatto ; te beatam dicere , et devote salutare debet dicens.

Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus

fructus ventris tui. n. Et beatus venter, qui te portavit, Domine

Jesu Christe, et beata ubera, quae su-

risti.

igitur Mediatrix nostra , Maria Mater gratiae , Mater misericordiae , pro nobis quaesumus intercede, ut verae compunctionis, et devotionis gratiam nobis inspirare dignetur dilectissimus Filius tuus, Dominus noster Jesus Christus. Quicum etcCande , quia Deo plena,
Peperisti sine poena,
Cum pudoris lilio.
Jesu fructu ventris tui
Per te detur nobis frui
In perenni gaudio. Amen.

Alma.

Ad Dominum cum tribularer clamavi: et-

Domine, libera animam meam a labiis iniquis et a lingua dolosa

Quid detur, tibi , aut quid apponatur ti-

bi : ad linguam dolosam?

Sagittae potentis acutae com carbonibus desolatoriis.

Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est, habitavi cum habitantibus Codar: multum incola fuit anima mea.

Cum his, qui odérunt pacem, éram pacificus cum loquebar illis, impugnabant me gratis.

Gloria Patri ; efc.

Alma Redemptoris Mater eximia, qui tua egressus claustra Virginea, com fiis paccificus factus est incola, a quibus dura perpessus est verbera; unde digna es, o virgo puerpera; ut omnis creatura to venerctur, et benedicat; dicens:

Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, be-

nedicta tu in mulieribus, et benedictus fru ctus ventris tui.

W. Et beatus venter, qui le portavit, Domine. Jesu Christe, et beata ubera, quae suxisti.

lgitur Alma Virgo, Maria, Dei Maer dignissima ; pro nobis quaesumus miercedere digneris ; et sanetum propositum , quod Deo inspirante concepimus, ad effectum salubriter perducere valeamus. Pracstante codem Domino nostro Jesu Christo , benedicto filio tuo; Qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat in saecula saeculorum. Amen.

aude , quia tui Nati Quem dolebas mortem pati, Fulget resurrectio.

Jesu fructu ventris lui Per te detur nobis frui

In perenni gaudio. Amen.

# Regina Coeli.

Defribue servo tuo, vivilica me : et cu-I stodiam sermones tuos,

Revela oculos meos : et considerabo mirabilia de lege tua.

Incola ego sum in terra : non abscondas a me mandata tua.

Concupivit anima mea desiderare justificationes tuas : in omni tempore.

Increpasti superbos : maledicti, qui declinant a mandatis tuis.

Aufor a me opprobrium, et contemptum: quia testimonia tua exquisivi.

Etenim sederunt Principes, et adversum me loquebantur: servus autem tuus exercebatur in justificationibus tuis.

Nam et testimonia tua meditatio mea est: et consilium meum justificationes tuae. Adhaesit pavimento anima mea vivi-

fica me secundum verbum tuum.

Vias meas enunciavi , et exaudisti me:

doce me justificationes tuas.

. Viam justificationum tuarum instrue me:

et exercebor in mirabilibus tuis. Dormitavit anima mea prae taedio: confirma me in verbis tuis.

Viam iniquitatis amove a me : et de le-

ge tua miserere mei.

Viam veritatis elegi : Judicia tua non sum oblitus: Adhaesi testimoniis tuis Domine : noli

me confundere. . . .

Viam mandatorum tuorum cueurri: cum dilatasti cor meum.

Gloria Patri , etc.

D egina Coeli , laetare cum jubilo ; nam Il qui pendebat in Crucis patibulo, surrexit verè summo diluculo, omni ablato contemptus opprobrio; undé dignè omnis homo cum, gaudio tibi congratulari, et benedicere debet , dicens :

Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventrus tui.

pr. Et beatus venter, qui te portavit, Domine lessu Christe, et beatu ubera, quae sucisti.

O lejtur Regina Coeli dignissima; ora pro nobis Deum, et Dominum nostrum Jesum Christum, ut nos resurrectionis suae participes efficiat, in praesenti per gratiam, et in futuro per gloriam. Qui cum Patre, etc.

aude, Christo ascendente,

Et in Coelum te vidente.

Motu fertur proprio.
Jesu frücta ventris tui.
Per is detur nobis frui
In perenni gaudio. Amen.

### . Imperatrix.

In convertendo Dominus captivitatem Sion : facti sumus sicut consolati.

Tune repletum est gaudio os nostrum: et lingua nostra exultatione. Tune dicent inter gentes: Magnificavit

Dominus facere cum cis.

Magnificavit Dominus facere nobiscum:

Converte, Domine, captivitatem nestram:

Qui seminant in lacrymis in exultatione metent. Euntes ibant, et flebant: mittentes se-

Venientes autem venient cum exultatione: portantes manipulos suos.

Gloria Patri, etc.

Imperatrix, et Mundi Domina; tuus Nafus cum quanta gloria; nostrae carnis sumpta materia, capta praeda; conscendit aethera; hine os cordis plenum laetitia, et lingua nostra exultatione te collaudet et benedicat; dicens:

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et bene-

dictus fructus ventris: tui.

ny. Et beatus venter, qui te portavit, Domine Jesu Christe; et beata ubera; quae succisti.

O igitur Imperatrix, et Domina nostra benignissima, jure Matris impera tuo dilectissimo Filio Domino nostro Jesu Christo, ut mentes nostras ab amore terrestrium ad coelestia erigere dignetur. Qui vit, et regnat cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Gaude, quae post Christum scandis.

Bet est honor tibi grandis

In Coeli Palatio,
Jest fructu centris tuj

Per te detur nobis frui
In perenni gaudio. Anren.

Ad te levavi oculos meos: qui habitas in Coelis.

Ecce sieut oculi servorum : in manibus

Dominorum suorum.

Scut oculi ancillae in manibus Dominae suae: ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri.

Miserere nostri, Domine, miserere nostri quia multum repleti sumus despectione.

Quia multum repleta est anima nostra: opprobrium abundantium , et despectio superbis.

Gloria Patri, etc.

A dvocata miserorum, ad te sunt oculi servorum, te assumpsit Rex Coelorum super Choros Angelorum; Coetus Beatorum te digne veneretur, et benedicat in aeternum; dicens.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus

fructus ventris tui. y. Et Beatus venter; qui te portavit, Domine Jesu Christe, et beata úbera; quae succisti.

O Igitur Gloriósissima Domina excelsa super sydera, piissima advocata nostra, suscipe laudum pia precamina, quae ad honorem quinque vulnerum Filii tui, et ad laudem sancti Nominis tui décantat animus: et pro nobis , quaesumus; inter-cedere festina, quatenus dulcissimus Fili-us tuus Dominus noster Jesus Christus per suam magnam misericordiam a vinculis nos. eripiat, et in suo sancio servitio nes conservet, et conforfet; ac finaliter perseverare faciat , năm te, nihil negans, hono-rat. Qui regnat cum Deo Patre ia unita-te Spiritus Sancti Deus per omnia saccu-la sacculorum. Amen.

Fine del Salterio piccolo.

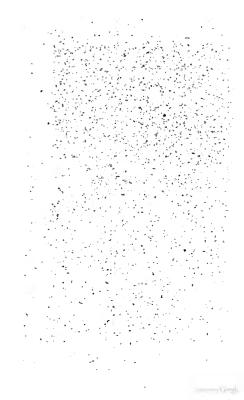

## UFFIZIO

DE' SETTE DOLORI

# DI MARIA SS.

DI S. BONAVENTURA

Moeroris simus consocii, cum simus caussa supplicii. S. Bon. ibi.



### PREFAZIONE

### A' Figli dell'Addolorata Madre

De Maria è Madre nostra, Ella ne fu fatta appunto quando stava crocifissa sul Calvario. Si rifletta in fatti, che quando Ella trovavasi immersa ne' più acerbi Dolori e semiviva appie della Croce, allora fu che Gesù Cristo suo unigenito Figlio e nostro Padre dolcissimo, in persona del diletto Discepolo assegnò tutti noi in suo luogo per Figli di Lei, ed allora fu che destinò per Madre nostra l'istessa Madre sua. Ora, chi è quel figlio sì senza cuore, che abbandoni così una Madre sua tanto amante, allora appunto che se la vede trafitta dalla più martirizzante spada di Dolore? Chi potrà gloriarsi di esser Figlio di Maria, se mirandola crocifissa sotto la Croce di Gesù Cristo, non pianga insieme con Lei? non le offra il cuore trafitto da filiale compassione? non rimanga crocifisso insieme con essa Madre? Oh come obbe ragione di parlare così a Santa Brigida, ed in persona di questa sua cordiale figlia a tutti noi, pure così. e Respieio ad omnes qui in Mundo sunt, si forte sint aliqui, qui compatiantur mihi et recogitent dolorem meum; et valde paucos invenio, qui cogitant tribulationem et dolorem meum. Ideo filia mea, licet a multis oblita et neglecta sim; tu tamen non obliviscaris mei, vide dolorem meum et imitare quantum potes. Considera dolores meos et lacrymas, et dole quia amici Dei pauci synt 2 (1).

Figli dell'addolorata Madre, siamole Figli davvero, e nella parte più profonda del nostro cuore compassioniamola ne suoi Dolori. Ricordiamoci in ogni momento di nostra vita di essere figli di Maria, e che Maria divenne Madre postra appià di una froca le

dre nostra appie di una Groce!

(1) Riv. di S. Brig. lib. 2. c. 24.

### OFFICIUM

SEPTEM DOLORUM

### VIRGINIS

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictà tu in mulieribus, et benedictus fru-ctus ventris tui Jesus. S. Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in horamortis nostrae. Amen.



omine, labia mea aperies. R. Et os meum annuntiabit laudem tuam. \*. Deus in adjutorium meum intende. w. Domine, ad

adjuvandum me festina. Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto : sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in sae-cula saeculorum. Amen. Alleluja.

Post septuagesimam. Laus tibi, Domine, Rex acternae gloriae.

Invitatorium

Cum Maria Virgine fervide ploremus Dominum, in sepulchro positum. \*Venite adoremus.

Cum Marla Virgine fervide ploremus Dominum, in sepulchro positum, \* Venite adoremus.

Psalmus.

Venite mares, feminaeque: ploremus cum Maria Virgine: planctibus fruamur intimis, facies rigando lacrymis. \* Cum Maria Virgine fervide ploremus Dominum, in sepulchro positum. \* Venite adoremus.

Cor nostrum ploret : et oculus noster purgetur amoris stimulo : heu ! Mater carens contagio, tam dulei privatur filio: \* Venite adoremus.

Innocens, et expers criminis moritur, misertus hominis, moeroris simus consocii, cum simus caussa supplicii. \* Cum Maria Virgine fervide ploremus Dominum, in sepulchro positum.\* Venite adoremus.

Gloria Virginis filio, qui in hoc exilio se dedit tormentis asperis, vitam reddendo miseris. \* Venite adoremus.

Cum Maria virgine fervide ploremus Dominum, in sepulchro positum. \* Venite adoremus. Hymnus.

Imperatrix clementiae, Rorem infunde gratiae In meum cor tam aridum ;

Ut tibi fiat placitum.

Largire, quod concipiam Tecum cordis angustiam :

Flens mortem, quam Rex, patitur, Per quem Mundus construitur.

Tuus tractatur Filius,

Longe, quam latro, vilius : Irrisus fert ludibria :

Gente vallatur impia.

Sit honor, laus, devotio Jesu Mariae Filio,

Tepso Crucis patibulo Pro redimendo Populo. Amen.

Antiph. Noctem.

Psalmus

Posuerunt me in lacu inferiori : \* In tenebrosis, et in umbra mortis.

Super me confirmatus est furor tuus : \*
Et omnes fluctus tuos induxisti super me.

Longe fecisti notos meos a me : \* Posuerunt me abominationem sibi.

Traditus sum, et non egrediebar : \* Ocu-

li mei languerunt prae inopia. Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saccula sacculorum. Amen

per, et in saecula saeculorum. Amen.

Invitatorium

Cum Maria Virgine fervide ploremus Dominum, in sepulchro positum. \*Venite adoremus.

Cum Maria Virgine fervide ploremus Dominum, in sepulchro positum, \* Venite adoremus.

**Psalmus** 

Venite mares, feminaeque: ploremus cum Maria Virgine: planctibus fruamur intimis, facies rigando lacrymis. \* Cum Maaria Virgine fervide ploremus Dominum, in sepulchro positum. \* Venite adoremus.

Cor nostrum ploret : et oculus noster purgetur amoris stimulo : heu! Mater carens contagio, tam dulci privatur filio: \*

Venite adoremus.

Innocens, et expers criminis moritur, misertus hominis, moeroris simus consocii, cum simus caussa supplicii. \* Cum Maria Virgine fervide ploremus Dominum, in sepulchro positum. \* Venite adoremus.

Gloria Virginis filio, qui in hoc exilio se dedit tormentis asperis, vitam reddendo miseris. \* Venite adoremus.

Cum Maria virgine fervide ploremus Dominum, in sepulchro positum. \* Venite adoremus. Hymnus.

Imperatrix clementiae, Rorem infunde gratiae In meum cor tam aridum : Ut tibi siaf placitum. Largire, quod concipiam Tecum cordis angustiam : Flens mortem, quam Rex, patitur, Per quem Mundus construitur. Tuus tractatur Filius, Longe, quam latro, vilius : Irrisus fert ludibria: Gente vallatur impia. Sit honor, laus, devotio Jesu Mariae Filio. Tepso Crucis patibulo Pro redimendo Populo. Amen.

Antiph. Noctem.

Psalmus

Posuerunt me in lacu inferiori: \* In tenebrosis, et in umbra mortis.

Super me confirmatus est furor tuus : \*
Et omnes fluctus tuos induxisti super me.
Longe fecisti notos meos a me : \* Posu-

erunt me abominationem sibi.

Traditus sum, et non egrediebar : \* Oculi mei languerunt prae inopia.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

114 Antiph. Noctem , qua Christus capitur, absque somno duxisti; et soporalis caeteris,

flens vigil permansisti.

\*. Caeteri cum inter fletus obdormirent. R'. Tu sola moestas celebrasti vigilias.

Secreto. Pater noster, etc.

\*. Et ne nos inducas in tentationem.

R. Sed libera nos a malo. 

Noli me derelinquere, Jesu fili bone : fac ut tecum moriar tali passione. w. Amen.

\*. Jube Domne benedicere.

Benedictio. Pro nobis ora Crucifixum, Virgo decora. . n. Amen.

Lectio prima.

Prolem in cruce pendentem moesta Mater aspiciens, lacrymatur incessanter, pectus sacrum percutiens : plures movit ad moerorem suo ploratu querulo, natum videns cruentatum, crucis tensum patibulo. Animam moestae parentis tunc pertransivit acrius, juxta verbum Simeonis, heu l passionis gladius. Sic dum plorat mortem Prolis, quam blasphemavit populus, solus erat consolator ejus, custos et discipulus. Tu autem, Domine, miserere nobis.

Br. Deo gratias. y. Consolari Mater non potuit, sic tractatum videns, quem genuit. Locas ni la ", 15% M. Haec dolorem majorem habuit, quam Salvator, qui tot sustinuit.

\*. Mortem Dei videns, quem aluit, nulla mater sie unquam doluit.

B. Haec dolorem majorem habuit, quam Salvator, qui tot sustinuit.

# Jube Domné benedicere.

Mors Prolis Dei patris, vita nobis sit precibus piae matris.

R. Amen.

Lectio Secunda.

Dum de cruce depositus ad tumulum portatur, inter dolores anxios, portantes sic affatur: Sustinete paullulum, quod dolorem meum plangam, et meum dilectissimum deosculer: mithi meum dilectissimum subtrahere nolite. Si sepeliri debeat, me secum sepelite. Accessit sic exanimis, se super corpus jecit, et sacrum vultum lacrymis rigando madefecit. Tu autem, Domine, miserere nobis.

N. Deo gratias.

i Dum videt supplicia Prolis exquisita, torquetur et angustia Mater infinita: triduano spatio dum languere star de la la la

w. Squalet ejus facies, nuper tam polita.

\*\*Poena tam exasperans nunquam est audita: longe sibi carior erat mors, quam vita.

\*\*Transport of the content of the con

116

ny. Squalet ejus facies, nuper tam polita.

\*. Jube Domne benedicere.

Benedictio.
Sit nobis pacifica apud tremendum Virgo

pudica. N. Amen. Lectio Tertia.

Filii praesentia Mater destituta, Gabrielem Angelum sic est alloquuta: Ave plena gratia mini protulisti, nunc amaritudiens, Dominus est tecum: heu! jacet in Iumulo, nec est ultra mecum. Omnis benedictio, quam tu spopondisti, mini fit contraria propter mortem Christi. Tu autem, Domine, miserere nobis.

n. Deo gratias.

y. Cum videret, quod clauso tumulo privaretur tam dulci speculo, praedilecto stans cum discipulo.

w. Corde plorat magis, quam oculo.

w. Corde plorat magis, quam oculo.

\*. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

n. Corde plorat magis, quam oculo.

Deus, in adjutorium meum intende.

y. Domine, ad adjuvandum me festina.
Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui San-

clo:
Sicut erat in principio, et nunc, et sem-

per, \* et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.

Antiph. Fit vox.

Psalmus.

Ego sum vermis, et non homo: \* opprobrium hominum, et abjectio plebis.

Omnes videntes me, deriserunt me: \* loquuti sunt labiis, et moverunt caput.

Speravit in Domino, eripiat eum: \* sal-

vum faciat eum, quoniam vult eum.

Quoniam tu es, qui extraxissi me de ventre: \* spes mea ab uberibus matris meae, in te projectus sum ex utero.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui San-

cio:

Sicut erat in principio, et nunc et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

Antiph. Fit vox nimis flebilis, vox nimis amara Matris, quando capitur sua Proles cara.

Capitulum.

Cum audisset Virgo, quod Filius suus captus esset a Judaeis, et ad Annam duceretur; januis clausis, sacrum pectus tundere, et lacrymas effundere non cessavit.

N. Deo. gratias. mirotuibs ai sueff

miled one my Hymnus. In samuel or O gloriosa Domina, 19 intal and

Quae tua cruciamina,

Cum Barabas dimittitur,

Et poenas Christus patitur! Pastorem, hen! percutiunt:

Oves dispersae fugiunt; Te sola cum discipulo

Manente sub patibulo.

Nec mirum, si sis anxia, or more org

Visa crudeli furia ; moby son Te sciens puram Virginem Genuisti Deum, et Hominem.

Sit honor, laus, devotions Ising laure

Jesu Mariae Filio, out mainout Tenso Crucis patibulo

Pro redimendo populo. Amen. y. Nunquam Mater pertulit tam anxios

dolores. w. Ut Maria, considerans Filii livores.

Antiph. Tanquam latro.

Canticum. Zachariae.

Benedictus Dominus, Deus Israel; \* quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suae. Et erexit cornu salutis nobis. \* in domo

David pueri sui.

Sicut lognutus est per os Sanctorum, qui a saeculo sunt, Prophetarum ejus,

Salutem ex inimicis nestris, \* et de manu omnium, qui oderunt nos: . . . . . . . . .

Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, \* et memorari testamenti sui sancti.

Jusiurandum, quod juravit ad Abraham patrem nostrum, \* daturum se nobis. ... Ut sine timore de manu inimicorum no-

strorum liberati, \* serviamus illi.

In sanctitate, et justitia coram ipso, \* omnibus diebus nostris.

Et tu puer Propheta Altissimi vocaheris : \* pracibis enim ante faciem Domini parare vias ejus. 1 h 10 , 100 p 290 ins

Ad dandam scientiam salutis plebi ejus \* in remissionem peccatorum corum.

Per viscera misericordiae Dei nostri, \* in quibus visitavit nos, oriens ex alto.

Illuminare his, qui in tenebris, et in umbra mortis sedent, \* ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spirifui Sancto: Sient erat in principio, et nunc; et semper, \* et in saecula saeculorum. - Amen:

Antiph. Tanquam latro capitur, undique constrictus caeditur, conspuitur alapis affiictus : o Matris angustiae, cum audiret iclus! pro nohis haec tolerans; sit Rex benedictus. offer and a

v. Domine exaudi orationem meain.

R'.Et clamor meus ad te veniat. '

Propter terrores illius commotionis, qua cor tuum contremuit, Virgo beatissima, quando audisti Eilium tuum dilectissimum ab impiis captum, ligatum, et ad supplicia tractum, et traditum, adjuva nos, ut cor nostrum nunc pro delictis nostris terreatur, et moveatur ad poenitentiam; ne mortis in hora ad occorsum adversarii paveat, aut ad aspectum tremendi Judicis, accusante conscientia, contremiscat; sed potius faciem ejus videns, in jubilo delectetur, ineffabiliterque lactetur: praestante codem Domino nostro Jesu Christo Filio tuo, qui cum Patre, et Spiritu Sanoto vivit, et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

#### AD PRIMAM

Ave Maria etc.

Deus, in adjutorium meum intende, y. Domine, ad adjuvandum me festina. Gleria Patri, et Filio, \* et Spiritui Santo:

Sicut erat in principio, et nune, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen. Hymnus.

Jesu nate de Virgine Ex mystico spiramine, Qui mortem Crucis pateris, Confossus plagis asperis: Amore Matris anxiae,
Nostrae parcas miseriae:
Suique fletus copia
Perducas nos ad gaudia.
Sit honor, laus, devotio
Jesu Mariae Filio,
Tenso Crucis patibulo,
Pro redimendo populo. Amen.

Antiph. Stabat Maria.

Psalmus.

Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum, \* adversus Dominum et adversus Christum ejus.

Dirumpamus vincula eorum, \* et proji-

ciamus a nobis jugum ipsorum.

Qui habitat in coelis irridebit eos, \* et Dominus subsannabit eos.

Tunc loquetur ad eos in ira sua, \* et in

furore suo conturbabit eos. -

Gloria Patri, et Filio, \*et Spiritui Sancto:

Sicut erat in principio, et, nunc, et semper, \* et in saccula sacculorum. Amen.

Antiph. Stabat Maria, Mater pia, foris plorans acriter: Regem mundi furibundi dum tractarent viliter.

Capitulum. ...

Sit tuarum, obsecro, lacrymarum rivus in corde meo lapideo mocroris motivus.

R'. Deo gratias.

\*. Per Mariae lacrymas, Pater pietatis,

n. Nobis veram gloriam confer cum Beatis.

y. Domine, exaudi orationem meam;

n. Et clamor meus ad te veniat.

Oremusi ....... 'A. Propter gemitus, et lacrymas, quibus afficiebaris , Virgo dulcissima ; quando vidisti Filium dulcissimum Judici praesentari, acriter flagellari, varis illusionibus, et opprobriis affici, impetra nobis dolorem pro peccatis nostris, et lacrymas salutiferae contritionis : et adjuva nos, ne nobis possit inimicus, illudere ; neque diversis pro libita suo tentationibus flagellare, devictosque statuere terribili Judici, sed magis ipsi accusemus ; et judicemus nosmetipsos de excessibus nostris, et verae poenitentiae disciplinis flagellemus : ut veniam , et gratiam in tempore necessitatis, tribulationis, et angustiae inveniamus: praestante eodem Domino nostro Jesu Christo Filio tuon qui cum Patre v et Spiritu Sancto vivit ; et regnat Deus peromnia saecula saeculorum. Amen.

#### AD TERTLAM:

enen temanen de la la la contract tel

Deus, in adjutorium meum intende.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen. Hymnus.

Jesu nate de Virgine, Ex mystico spiramine,

Qui mortem Crucis pateris . Confossus plagis asperis:

Amore Matris anxiae,

Nostrae parcas miseriae : .... Suique fletus copia Perducas nos ad gandia.

Sit honor, laus, devotio,

Jesu Mariae Filio, .-Tenso Crucis patibulo

Pro redimendo Populo. Amen. Antiph. Quam putamus.

Psalmus.

Quoniam propterte sustinui opprobrium; operuit confusio faciem meami

Extraneus factus sum fratribus meis : \* Et peregrinus filiis matris meae.

Quoniam zelus domus tuae comedit me:\* et opprobria exprobantium tibi ceciderunt

super me; ... Et operui in jejunio animam meam : \* at factum est in opprobrium mihitige manife

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritul San-

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum, Amen.

Aniph. Quam putamus Matris moestitiam, cum videret Prolis angustiam? Non dolor est, ut Matris Virginis plorantis Passionem Dei, et Hominis.

Capitulium.

Dum Christus ad locum Calvariae duceretur, et Crucem sibi bajularet, sequebatur cum Mater moestissima, voces emittens, et uberes effundens lacrymas, pectus sacrum percutiens

w. Deo gratias.

y. Quaeso, mihi misero, Virginum Regina.

w. Tecum flendi lacrymas uberes propina.

\*. Domine, exaudi orationem meam,

w. Et clamor meus ad te veniat.

Propter angustias; et cruciatus, quos cor tuum sustinuit, Virgo Beatissima, quando audisti Filium tuum dilectissimum adjudieatum morti et Crucie supplicio, sucurre nobis tempore infirmitatis nostrae, quando corpus nostrum delore infirmitatis cruciabitur, et spiritus noster hine propter insidias daemonum, illine propter terrorum districti Judicis angustiabitur: subveni (inquam) nobis Domina tune, ne damnationis aeternae contra nos proferatur sententa, aut ne flammis gehennalibus tradamur aeternaliter cruciandi praestante co-

123

dem Domino nostro Jesu Christo Filio tuo, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. y. Amen.

### AD SEXTAM

Ave Maria etc.

Deus, in adjutorium meum intende. 18. Domine, ad adjuvandum me festina. Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sanclo:

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* ed in saecula saeculorum. Amen. Humnus.

Jesu nate de Virgine
Ex mystico spiramine,
Qui mostem crucis pateris,
Confossus plagis asperis:
Amore Matris anxiae,

Nostrae parcas miseriae: Suique flétus copia, Perducas nos ad gaudia. Sit henor, laus, devotio Jesu Mariae Filio

Tenso Crucis patibulo Pro redimendo populo, Amen. Antiph. Ad locum.

Psalmus.

Aruit tanquam testa virtus mea, lingua mea adhaesit faucibus meis: \* Et in pulverem mortis deduxisti me. Quoniam circumdederunt me canes multi: \* Concilium malignantium obsedit me.

.. Foderunt manus meas, et pedes meos: \* Dinumeraverunt omnia ossa mea.

Ipsi vero consideraverunt, et inspexerunt me, diviserunt sibi vestimenta mea: \* Et super vestem meam miserunt sortem.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui San-cto: Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

Antiph. Ad locum supplicit Virgo cum venisset, postquam suum Filium, et Crucem conspexisset: augentur planetus, et lacrymae, multiplicantur dolores, et angustiae.

Capitulum.

Erecta Cruce, Jesus ascendit, et extendit brachia; manus, et pedes clavantur, quae videns piissima Mater, prae dolore defecit. w. Deo gratias.

\*. Rosa rubens vertitur, heu! mortis in pallorem.

n. Dum in terram fluere sacrum videret cruorem.

r. Domine, exaudi orationem meam;

R. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus, 11.2. 1.

Propter doloris gladium, qui pertransivit animam tuam, virgo dulcissima, quando Filium tuum dilectissimum genuehas a relies and a drom u. or

nudum in Cruce elevatum, clavis perforatum, ac per omnia laceratum plagis, ac verberibus, nec non vulneribus, adjuva nos, ut cor nostrum nunc compassionis, et compunctionis gladius perfodiat , divinique amoris lancea vulneret; ita ut omnis peccati sanguis effluat a pectore nostro; et noxiis vitiis emundemur, virtutum indumentis decoremur, semperque mente, ac corpore de hac valle miseriae levemur ad coelestia; quo tandem, cum promissus dies advenerit, pervenire spiritu, et corpore mereamur : praestante eodem Domino nostro Jesu Christo Filio tuo, qui cum Patre, et Spirita Sancto vivit, et regnat Deus per omnia saecula saeculorum.

ву. Amen.

### AD NONAM.

Ave Maria etc.

Deus, in adjutorium meum intende.

w. Domine, ad adjuvandum me festina. Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et nunc, et sem-

per, \* et in saecula saeculorum, Amen.

Jesu nate de Virgine

Ex mystico spiramine, provincia

Confossus plagis asperis:

Amore Matris anxiae,

Nostrae parcas miseriae; Suique fletus copia

Perducas nos ad gaudia.

Sit honor, laus, devotio

Jesu Mariae Filio,

Tenso crucis patibulo Pro redimendo populo. Amen.

Antiph. Agnus mitis.

Psalmus.

Tu scis improperium meum, et confusionem meam: \* et reverentiam meam.

In conspectu tuo sunt omnes, qui tributant me: \* improperium expectavit cor meum, et miseriam.

Et sustinui, qui simul contristaretur, et non fuit: \* et qui consolaretur, et non inveni.

Et dederunt in escam meam fel: \* Et in siti mea potaverunt me aceto.

Gloria Patri, et Filio, \*et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saccula sacculorum. Amen.

Antiph. Agnus mitis caput excutiens, Heli Clamabat in Cruce moriens: plorat Mater cum ipso patitur, ad clamorem ejus fere commoritur.

Capitulum.

Clamor Christi Matrem angustiat : nullus planetus plangentem satiat; est utri-

usque compassio, nam praecessit summa dilectio.

R. Deo gratias,

\*. Virgo, Filium tuum in Cruce concla-

p. Redde tuis precibus miseris placatum.

★. Domine, exaudi orationem meam;

w. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Propter gravamen, et tormentum, quo torquebatur spiritus tuus , Virgo Sanctissima, quando juxta Crucem Filium tuum prae doloribus voce magna elamantem te Matrem dilectam Joanni commendatam . in manusque Dei Patris spiritum commendantem attendebas, succurre nobis in fine vitae nostrae, et maxime tunc, quando lingua nostra nequiverit se ad Te invocandam movere, cum oculi nostri lumine privabuntur, aures surdescent, et obturabuntur, omnesque vires sensuum nostrorum deficient. Memento piissima Domina tune, quod nune fundimus preces ad aures tuae pietatis, et clementiae, et subveni nobis in illa hora extremae necessitatis; ac Filio tuo dilectissimo commenda spiritum, nestrum, per quem, tuo interventu, a tormentis, et terroribus omnibus eruamur, et ad desideratam coelestis patriae; requiem perducamur: praestante codem Domino nostro Jeasu Christo Filio tuo, qui cum Patre; et Spiritu Sancto vivif, et regnat Deus per omnia saecula saeculorum.

w. Amen.

#### AD VESPERAS

Ave Maria etc.

Deus, in adjutorium meum intende. w. Domine, ad adjuvandum me festina. Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui San-

cto : Sicut erat in pri

Sicut erat in principio, et nunc, et semper \* et in saecula saeculorum. Amen. Antiph. Omnis aetas.

Psalmus.

Salvum me fac, Deus: \* quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam.

Infixus sum in limo profundi: \* et non

est substantia.

Veni in altitudinem maris:\* et tempestas demersit me.

Laboravi clamans, raucae factae sunt fauces meae: \* defecerunt oculi mei, dum spero in Deum meum.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui San-

cto':

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen. Antiph: Omnis actas defleat Mortem Salvatoris, gloriosae Virginis praetextu doloris.

Capitulum

Mihi absit gloriari, nisi in Cruce Domini nostri Jesu Christiy per quem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo.

n. Deo gratias.

Hymnus.

Castae Parentis viscera Poena torquentur aspera,

Dum illum, quem conceperativerbo, perversi verberant.

Illum tractant crudeliter.

Caedunt cruentant acriter :

Haec audientis anxiae

Matris crescunt angustiae.

Sed cum ad mortem ducitur, Hunc Mater tristis sequitur,

Pectus perfundens fletibus,

Afficiens livoribus.

In Cruce dum extenditur

Videns Mater, quod moritur,

Nullus dolor amarior,

Nam nulla proles carior.

Sit honor, laus, devotio

Jesu Mariae Filio,

Tenso Crucis patibulo Pro redimendo populo. Amen.

\*. Nulla novit Genitrix angustias tam

duras.

132

R's Dum plagas inspiceret, et capitis punciuras.

Antiph. Virgo.

-Magnificat \* anima mea Dominum.

Et exultavit spiritus meus \* in Deo salutari meo.

· Quia respexit humilitatem ancillae suae;\* ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est ; \*

et sanctum Nomen ejus. Et misericordia ejus a progenie in progenies \* timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo : \* disper-

sit superbos mente cordis sui. . .

Deposuit potentes de sede : \* et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis : \* et divites

dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum : \* recordatus misericordiae suae.

Sicut loquutus est ad patres nostros Abraham, \* et semini ejus in saecula.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto ;

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

Antiph. Virgo passo Filio poenas cordis indicat, et plebis in medio dolorem cerdis replicat, urgente supplicio, moesta voce

supplicat, quae quondam prae gaudio cecinit Magnificat.

\*. Domine, exaudi orationem meam ; n'. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Propter planetum acerbi ejulatus, quem profundo pectoris fonte manante abscondere non valebas, Virgo castissima, quando (ut pie creditur ) in amplexus ruebas exanimis corporis Filii tui de Cruce depositi, cujus genas ante nitentes, et ora rutilantia. mortis conspiciebas perfundi palloribus, ipsumque totum concussum cernebas lividum livoribus, ac concisum vulnere super vulnus: auxiliare nobis, ut nunc sic nostra, plangamus facinora, et emplastris poenitentiae Peccatorum curemus valnera; dum corpus nostrum morte deformatur, nestra tunc rutilet anima candore innocentiae quatenus digni simus frui mellifluis osculis constringamurque amorosis amplexibus super omnia dulcissimi Filii tui Domini nostri Jesu Christi, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat Deus per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

#### AD COMPLETORIUM

Ave Maria etc.

\*. Converte nos, Deus salutaris noster ;

w. Et averte iram tuam a nobis...

+34·

Deus, in adjutorium meum intende, w. Domine, ad adjuvandum me festina. Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

Antiph. Nos Matris compassio.

Psalmus.

Adversum me susurrabant omnes inimici mei: \* adversum me cogitabant mala mihi.

Verbum iniquum constituerunt adversum me: \* numquid qui dormit, non adjieiet; ut resurgat?

Etenim homo pacis meae, in quo speravi.\* qui edebat panes meos, magnificavit

super me supplantationem.

Tu autem, Domine, miserere mei, et resuscita me, \* et retribuam eis.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui San-

cto:
Sicut crat in principio, et nunc, et semper, \* et in saccula sacculerum. Amen. Antiph. Nos Matris compassio, lesu rex

Antiph. Nos Matris compassio, Jesu rex insignis, servet a voragine gehennalis ignis.

Hymnus.

O Genitrix egregia,
Dum Judaeos in furia
Christum videres capere,
Cor tuum coepit tremere.

Alta ducens suspiria,

Tu sequebaris anxia, In fletibus exuberans,

Ad templum usque properans.

Sit honor, laus, devotio

Jesu Mariae Filio,

Tenso Crucis patibulo,

Pro redimendo populo. Amen.

Capitulum.

Sepulto Domino, dispersisque discipulis, fides universalis Ecclesiae solum in Domini Matre manebat.

ny, Deo gratias.

\*. Post mortem Filii, Virgo cum Joanne permanebat,

ny. Parata semper ad carcerem, et ad

Antiph. Passionis gladius.

Nunc dimittis servum tuum, Domine: \*
secundum verbum tuum in pace.

Quia viderunt oculi mei\* Salutare tuum. Quod parasti ante faciem\* omnium popu-

Lumen ad revelationem gentium; \* et gloriam plebis tuae Israel

Gloria Patri, et Filio , \* et Spiritui San-

Sicut erat in principio, et nunc, et semper,\* et in saecula saeculorum. Amen

Antiph. Passionis gladius, Virgo carens

crimino, fuam pertransivit animam omni cum gravamine, quod promisit Simeon plenus sacro flamine, cum in templo dixit: Nunc dimittis, Domine.

\*. Domine, exaudi orationem meam;

ny. Et clamor mens ad te veniat.

Propter singultus, et suspiria, indicibiliaque lamenta, quibus affligebantur intima tua; Virgo gloriosissima; quando Filium tuum unigenitum, animae tuae solatium, tibi sublatum, atque sepultum videbas, ad nos exules filios Ævae ad te clamantes, et suspirantes în hac valle lacrymarum-, illos tuos misericordes oculos converte, et Jesum benedictum fruclum ventris tui nobis post hoc exilium ostende, tuisque suffragantibus meritis, ecclesiasticis fac Sacramentis muniri, et fine beato consummari, et aeterno Judici tandem misericorditer praesentari : praestante eodem Domino nostro Jesu Christo Filió tuo, qui cum Patre, et Spiritù Sancto vivit, et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

\*. Domine exaudi orationem meam;

B'. Et clamor meus ad te veniat.

· Benedictio: .

Benedicat, et custodiat nos omnipotens, et misericors Dominus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. p. Amen. Sancia Maria, Mater dolorosa, per gla-dium doloris, qui pertransivit animam tu-am, impetra nobis fructum Sanguinis Jesu Christi Filii tui nunc, et in hora mortis nostrae.

R. Amen.

y. Divinum auxilium manea biscum.

Pater noster, Ave Maria, et Credo.

### AGGIUNTA ALL' OPERA.

### ADORAZIONI

AL

### SS. CUDRE DI MARIA

INSÉGNATE DÁ G. C. A S. METILDE

→ Deus in adjutorium etc. Gloria: Amen.

 Adoro e benedico, o Maria Madre di Gesù Cristo e Madre nostra, il vostro Cuore purissimo; onde Voi foste la prima a fare voto di verginità. — Madre Vergine, fate il cuore nostro come il vostro. Ave Maria, ecc.

2. Adoro e benedico, σ Maria Madre di Gesù Cristo e Madre nostra, il vostro cuore umilissimo; onde per la vostra singolare e profonda umilità, meritaste concepire dallo Spirito Santo. — Madre umilissima, fate il cuore nostro come il vostro. Ave

Maria, ecc.

3. Adoro e benedico, o Maria Madre di Gesù Cristo e Madre nostra, il vostro Cuore devotissimo e pieno di santi desiderii; onde col vostro desiderio tiraste a Voi l'Amore vostro, il Figlio di Dio. — Madre devotissima, fate il cuore nostro come il vostro. Ave Maria, ecc. 4. Adoro e benedioo, o Maria Madre di Gesù Cristo e Madre nostra; il vostro Cuore ferventissimo; onde non v'e chi vi vinga nell'amore verso Dio e verso il prossimo. — Madre amantissima, fate il cuore nostro come il vostro. Ave Maria, ecc.

5. Adoro è benedico; o Maria Madre di Gesù Cristo e Madre nostra, il vostro Cuere conservantissimo; onde diligentemente tutte quelle cose conservaste, le quali il vostro Figlio diletto disse ed operò in tutta la sua vita, nell'infanzia, nella puerizia, nella gioventù.—Madre fedelissima, fate il cuore nestro come il vostro. Ave Maria, ecc.

6. Adoro e benedieo, o Maria Madre di Gesù Cristo e Madre nostra, il vostro Cuore pazientissimo nella passione del vostro crocifisso Figlio; onde gradissimamente foste trafitta nel cuore per la continua memoria delle pene sue. — Madre pazientissima, fate il cuore nostro come il vostro. Ave Maria, ecc.

7. Adoro e benedico, o Maria Madre di Gesù Cristo e Madre nostra, il vostro Cuore uniformatissimo; onde per la Redenzione del Mondo foste contenta che il vostro unico Figlio Divino fosse in Croce confitto. — Madre ubbidientissima, fate il cuore nostro come il vostro. Ave Maria, ecc.

8. Adoro e benedico, o Maria Madre di Gesù Cristo e Madre nostra, il vostro Cuore sempre nell'orazioni sommamente sollecito; onde intercedete di continuo per la santa Chiesa nuove grazie e nuovi doni.— Madre Santissima, fate il cuore nostro co-

me il vostro. Ave Maria, ecc.

9. Adoro e Benedico, o Maria Madre di Gesu Cristo e Madre nostra, il vostro verginale e santissimo Cuore molto assiduo nella contemplazione; onde pe vestri meriti impetraste tutte le grazie agli uomini. — Madre piissima, fate il cuore nostro come il vostro. Ave Maria, ecc.

★ Maria di Cuore conforme al Cuore di Gesu.

n. Fate il cuore nostro conforme al vo-

Madre di Gesti Cristo e Madre nostra, Vergine Maria; pel vostro immacolato Cuore, ardentissimo di amore divino, e somigliantissimo al Cuore di Gesti, fate che siccome questo Cuore vostro fu ferito dalla spada dell'Amore e del Dolore, così anche il cuore nostro sia penetrato dagli stessi affetti vostri; ed ottenutoci un vero pentimento delle nostre colpe, divenga il cuore nostro e muoja ardentissimo di amore verso di Voi nostra Madre, verso Gesti nostro Dio e nostro Padre. Con Cui e col Padre e Spirito Sadto vivete e regnate per tutta l'etermità. Così sia:

### NOVENA

#### AL SERAFICO PATRIARCA

## S. FRANCESCO D'ASSIS

----- Dece-

#### PRIMO GIORNO

Umiltà di S. Francesco

Santa umiltà, quanto dileggiata dal mondo, tanto apprezzata dal Cielo; oh come ben ti ricoverasti nel cuore del serafino d'Assisi! Benchè tutto il mondo lo venerasse per un gran Santo e pel gran frutto, che fatto avea nella Chiesa Cattolica, con la conversione di tanti péccatori, e per l'altezza dei Celesti doni, con cui quotidianamente to favoriva l'Altissimo ; esser diceva il più perverso peccatore del mondo, e che le grazie compartitegli, se fossero state fatte ad un ladrone, sarebbe divenuto un gran Santo, mentre egli non avea giammai saputo ad esse corrispondere. Quindi stimando non essere mai giunto a quella purezza, che simboleggiata in una ampolla di limpidissima acqua, gli fu mostrata da un Angiolo, come necessaria al grado eccelso di Sacerdote; non volle mai essere promosso a si alto ministero. Tuttoche illuminato da Dio, e dotato di una 
capacità sovrumana per intendere le Divine Scritture, si protestava d'imparar dai 
Frati eziandio più semplici. Si ratfristava al sommo, qualor si vedesse applaudito, ed onorato, studiandosi di tener nascosti quei sublimi favori, coi quali fu
dal Signore contraddistinto: e quando veniva ingiuriato, e vilipeso, allora era
quando tripudiava per l'allegrezza, e si
mostrava tutto contento.

Al riflesso di si profonda umiltà in Francesco: conosci, e correggi, o Anima Cristiana, la tua alterigia, il tuo orgoglio, la tua superbia. Egli dopo una vita si santa, e penitente, si chiama gran peccatore; e tu dopo una vita molle, e piena di miseria per quattro preci mal recitate, per una Messa negligentemente ascollata, per una comunione fatta con sì poco apparecchio; ti dai a creder di aver fatti gran progressi nella virtu, e di aver gran merito presso l'Altissimo I Egli, benche pieno di Celeste sapienza, onde servir potea ad altri di scorta, sottomise perimo agl'inferiori il suo intendimento, e tu priva affatto di consiglio, e di luce, ardisci pretendere mag-

gioranza sopra d'ognuno l' A Santo sfuggiva gli onori, e gli applausi, e sopportava con giubilo le ingurie, e i disprezzi; ove tu al contrario in tutto fi di-

porti!

O umilissimo Padre S. Francesco, ajutate l'anima mia a discacciar da se la superbia, da Dio cofanto odiata, ed a praticar la bella virtù della santa umilità, ad esso si piacente, e da voi si tenacemente esercitata. Impetratemi, o gran S. Protettore, che io conosca qual' veramente io sia, e ravvisando taute mie imperfezioni e mancanze mi abbassi sempre, e mi umilii al cospetto dell'Altissimo, e degli uomini qui in terra; per essere poi fatto degno d'esser con voi esaltato alla gloria del Cielo, e sia del numero di quelli, d'ognune de'quali disse il Salvatere; qui se humiliat, eccaltabitur.

Nove Pater noster , nove Ave Maria, e

nove Gloria Patri.

## RESPONSORIUM

## S. P. Francisci.

Francisce, Christi signifer,
Minorum Pater pauperum,
Qui mundum, carnem, doemonem
Vivens vicisti jugiter.

144
In coelis regnans protege,
Qui tua poscunt munera,
Et cunctis in periculis
Hic nobis opem tribue.

Amore Christi Domini Succensus; eius vulnera In carne tua coelitus Dignus fuisti accipere.

In coelis regnans protege, Qui tua poscunt munera, Et cunctis in periculis Hie nebis opem tribue Gloria Patri, et Filio, et Spiritui

Sancto.
In Coelis regnans, protege,
Qui tua poscunt munera,
Et cunctis in periculis

Hie nobis opem tribue.
Salve S. Pater , Patriae lux , forma
Norum, Virtutis speculum, recti via, regula morum: Carnis ab exilio duc Nos
ad regna Polorum.

y. Ora pro nobis S. P. Francisce.
y. Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.

Qremus.

Deus, qui Ecclesiam tuam Beati Patris Francisci meritis, foetu novae prolis amplificas: tribue, nobis ex cius imitatione terrena despicere, et coelestium donorum semper participatione gaudere. Per Christum Dominum, etc.

## SECONDO GIORNO

## Povertà di S. Francesod.

.Chi mai può ridire a qual termine giugnesse la povertà del gran Patriarca dei poveri S. Francesco? Oltre di aver egli con pronto coraggio, e coraggiosa prontezza rinunziato a quanto aveva nel dovizioso domicilio palerno, coperto di ruvido saceo, cinto di fune, a piedi nudi, d'altro non viveva, che di quanto eragli somministrato di porta in porta, continu-ando un si misero stentato tenor di vita sino alla morte. Tanto era geloso della santa povertà, quanto fosse niun altro delle ricchezze. Con essa stava, dice S. Bonaventura, con essa mangiava, di essa vestivasi, con essa dormiva, per rassomigliarsi a Gesù Cristo, che essendo ricchissimo volle farsi così povero per amor nostro. Stimava sua gran vergogna, se ritrovasse alcuno all'esterno di lui più povero, e meschino; e spropriavasi di quel, che vedeva mancare ad altri poveri, per esser almeno povero al pari di essi. Era insomma sì tenero l'affetto, con eui egli

amava questa santa virtù, che era stimata da lui per un gran tesoro. Dippiù, chiamavala spesso sua Regina e Signora; anzi interrogato una volta, qual fosse la via più facilo per andare al Cielo? Ri; sposo : la Povertà, la Povertà, la Povertà.

S'imprimessero una volta nel tuo cuore, Anima Cristiana, si santi sentimenti l'Ti
sei sino ad ora lasciata abbagliare la vista dallo splendore dell'oro, sino a sembrarti beato, chi ne possiede in maggior
copia; senza riflettere ai gravissimi danni, che vengono all'anima dallo smoderato desiderio ed affetto delle ricchezze
terrene; o dal loro acquisto, che spesse
fiate proviene da inganni, e frodi; o dal
loro possedimento, servendo non di rado
d'incentivo a conculcare ogni legge, e per
fine il medesimo Dio: Conculcantes Filitum Dei, habentes in semetipsis Mammonam.

O Serasseo Padre, e mio Avvocato S. Francesco! impetratemi dal Signore la grazia che io conosca una volta non essere l'anima mia creata per li beni vani, e transitorii di questa misera terra, e valle di lagrime; ma pe tesori eterni, ed incorruttibili del Cielo. Fate sì, che talmente rivolga a Dio tutti i mici deside-

rii, ed affetti, che più non stia attaccato a queste mondo; ed altri beni non apprezzi, ne brami, che quelli, che si godono nel bellissimo inesausto seno di Dio; onde a vostra imitazione replicar possa: Deus meus; Deus meus, et omnia.

Nove Pater, nove Ave, e nove Gloria Patri; il Responsorio, ed Orazione, come

sopra.

TERZO GIORNO

## Penitenza di S. Francesco.

Più ammirabili, che imitabili Iurono le mortificazioni, e le penitenze di continuo praticate dal vero amante del Crocilisso ; S. Francesco : si atterrisce ogni cuore; considerando i rigori, con cui tormento le sue membra, per soggettare la carne allo spirito : quei non meno lunghi che soveri digiuni, quei pungenti cilizi, quelle grosse-catene, quelle sanguinoso discipline, con cui più volte il giorno maccrava l'estenuato suo corpo: quelle lunghissime, ne mai interrotte vigilie, per cui in tante meditazioni le intere notti passando, si privava d'ogni benchè scarso riposo: o pure se oppresso dal sono, qualche poco dormiva; la nuda terra era il di lui solito letto, un duro sasso il guanciale. Altro per

fine non fu la sua vita, che un continuo esercizio di penitenza e di mortificazione: e tuttoche infermo, punto non alterò istituto si aspro d'una vita si rigida, talche presso a morire chbe come a scrupolo d'essersi spietalamente cotanto strapazzato.

Quali però saranno mai in morte i tuoi rimorsi, Anima Cristiana, d'aver troppo maltraltato il tuo corpo con le astinenze; o di averlo soverchiamente accarezzato con le delizie e piaceri? Inoltre, qual'è stata per l'addietro la tua vita? È stata così delicata, che non hai avuto cuore di portar dietro a Gesù. Cristo la Croce di veruno, benche piccolo patimento. Che sara dunque di te sì amante de comodi, che abituare non ti puoi a praticare la mortificazione de'sensi, e ad esercitarti in atto veruno di penitenza in isconto de' tuoi peccati, e per amor di quel Dio, che tanto per te pati sulla Croce?

Deh Francesco Santo, amabilissimo mio Protettore, togliete dal mio cuore l'aborrimento, che ho al patire, e impetratemi un poco del vostro spirito; acciocche mortificando, spontaneamente me stessó, venga così a render meno vive quelle passioni, per cui soddisfare, ho tante volte offero Iddio, ed insieme a scontare in questa vita parta di quell'incendio, che ad esse è pre-

parato nell'altra: e fate si, che ancora io con tanti vostri seguaci porti la croce dei patimenti, e produca degni frutti di penitenza. Crucem ingiter feramus, et dignos fructus poenitentiae facianus.

Nove Pater, nove Ave, e nove Gloria Patri; il Responsorio, ed Orazione, come

sopra

# QUARTO GIORNO

## Pazienza di S. Francesco.

Che bella lezione può imparare l'anima nestra al riflesso di quella invitta, pazienza, che in tiutti suoi stati, ed in ogni sua avversità con secena fronte, è con lieto cuore esercitò il Gloriosissimo Patriarca Francesco! Fin dagli anni più teneri cominciò a praticare questa eccelsa virtà; perseguitato per fino dal proprio genitore, il quale, non pago di oltraggiarlo con obbrobriose parole, e strapparlo con furiose persosse, lo fece per lungo tempo vivere una vita piena di stenti tra ceppi, negando di più riconoscerlo per suo figliuolo! Nulladimeno non solo Francesco non si querelò di tanta barbarie, nè si oppose a tanta violenza; ma cedendo al persecutore ancor più di

ciò, che voleva; spogliossi di tutte le sue vesti, riponendo in Dio solo unico Bene ogni sua speranza. Non minore fu la tranquillità del suo spirito in tante lunghe non meno che penose imfermità, (chiamate da lui care Sorelle), che gli cruciaron le membra; in tante contraddizioni, che al di lui spirite fatte furono dágli emuli della virtu; in tante persecuzioni de Demonii, che ora lo molestavano con terribili streptiti, er con funeste apparizioni, e di continuo con grandissime tentazioni lo vessavano.

Che aspro rimprovero è mai questo all'anima nostra, che dominata dalle passioni, non sa soffrire, non dico un'ingiuiria, ma ne tampoco una parola contraria; che oltraggiata, invece di pregar per l'offensore, giusta il comando di Gesù Cristo, o ne procura vendetta, o prorompe in amarissime doglianze; che visitata da Dio con le infermità, dolori, e tribulazioni, non solo non si uniformi al Divino volere, ma si dà in preda all'impazienza, allo sdegno!

Deh Glorioso Padre S. Francesco, implorateci dall'Altissimo la virtu della pazienza, da voi così ben praticata, e ad ogni fedele al sommo necessaria. Fate si, che impariamo a sempre benedire, e ringraziare si nelle prosperità, che nelle avversità, il nostro Creatore. Otteneteci.per fine la grazia, che sappiamo render bene per male, orazioni per detrazioni, e benefizii per ingiarie; e così imitando la vostra imperturbabile pazienza, si avveri in noi il detto del Divin Redentore: In patientia vestra possidebitis animas vestras. Nove Pater, nove Ave, e nove Gloria Patri, il Responsorio, ed Orazione, come soppia.

## QUINTO GIORNO

Amor di S. Francesco verso il Prossimo.

Una delle virtu, che singolarmente risplendeva nel serafico Padre S. Francesco, fu la sua sviscerata carità verso del prossimo, in cui sempre si affaticò di giovare e ne bisogni del corpo, e sopra tutto in quelli dell'anima. Quindi, prontamente accorreva, ora a consolare gli affatiti, ora a confortare i tribulati, ora a soccorrere i poveri, per quanto gli veniva permesso, sino a spogliarsi più volte delle proprie vesti per ricoprire la loro nudità: e ripresone dolcemente da un suo Religioso: Fratello, gli diceva il Santo, Io giudico, che il gran limosimiere Diom'imputerà a furto, se io non dia quello, che ho, a chi è più povero di me.

Niuno escludeva dell' amor suo , per quanto difettoso fosse, ed ancor scellerate, accogliendo tutti con visceri di vero amoroso Padre. Tuttochè ingratissimo si mostrasse un lebbroso, che da Figliuoli del Santo era con ogni cura assistito, e gli ripagasse con villanie, e percosse; egli nondimeno non volle mai che lo abbandonassero; anzi egli stesso prestavagli ogni assistenza in qualunque uffizio, per vile che fosse. Ma che non fece pel bene spirituale delle loro anime? Chiamato perciò dal Grocifisso Signore a sostener la Chiesa cadente, quanto bene la riparo con la predicazione vangelica, e con la perfezione Apostolica, e per mezzo eziandio de'tre ordini da se istituiti! Scorse l'Italia, la Francia, e la Spagna sino ad inoltrarsi tra gl'infedeli, per convertire peccatori alla Grazia; per condurre seguaci al Crocifisso, e per popolare di penitenti, e di Santi il Paradiso tutto.

Ma non già così ci diportiamo noi coi nostri Prossimi, Per ogni difetto, che in alcuni di essi scorgiamo, concepiamo sinistri pensieri, ed avversioni; e per ogni piccolo torto, le priviamo de comuni segni della cristiana carità, e degli effetti della nostra beneficenza. E verso i poveri, gli orfani, e le persone bisognose,

abbiamo vieceri si duri, che osiamo negargli ogni benche piccolo sussidio, senza riflettere, che in essi ravvisar dobbiamo la persona di Gesu Cristo, il quale si protesta che quanto ad essi faremo, lo riceverà come fatto a se medesimo. Maggiormente poi è biasimevole la nostra condotta per ciò che spetta alla salute spirituale del nostro Prossimo: mentre invece di ajutarlo con ammonizioni, e buoni consigli; col nostro mal esempio, e prave insinuazioni, gli serviamo piuttosfo di scandolo, e di sprone alla perdizione.

di scandolo, e di sprone alla perdizione. O Santo Patriarca, impetrateci che impariamo una volta sul vestro esempio a mettere in pratica quella vostra massima; Non sibi soli vivere, sed et aliis proficere, e non viver tutti a noi stessi, ma bensi d'impiegarci ancora in beneficio degli altri. Otteneteci pertanto, o Serafino di amore che dentro di noi si accenda- la bella fiamma di carità verso i prossimi bisognosi; ende tutti visceri di compassione soccorriamo nelle indigenze temporali, e tutti ardenti di zelo, onde non manchiamo di adempiere tutto ciò, che può conferire al nostro prossimo per l'eterna salute; ricordevoli del premuroso comandato del Signore : Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem.

Nove Pater, nove Ave, e nove Gloria Patri; il Responsorio, ed Orazione, come sopra

## SESTO GIORNO

## Amor di S. Francesco verso Dio.

Siccome non può umana mente capire gli amorosi incendii nel cuor di Francesco verso Dio, così non umana lingua spiegarli. L'amò egli in tal guisa, e con tanto fervore, che si meritò il nome di Serafino in Terra. Parea, dice S Bonaventura, che tutto fosse assorto nella viva fiamma del Divino amore, a guisa di un ardente carbone ; e dalla considerazione di tutte le opere fatte dalla mano del Signore, dalla loro bellezza e vaga disposizione, si sollevava all'amore, e lode del suo Creatore, servendosi delle creature come di scala per salire al possesso di quell'infinito Bene, che è tutto desiderabile. Dal che derivo in esso il viver sempre estatico, e rapito nella contemplazione di Dio; nella quale alle volte molto in alto si sollevava dalla terra. Fu poi sì forte questo suo amore, che niuna tentazione, niun ostacolo, niun allettativo potè mai separarlo dal sommo suo Bene. S'affatico, non vi ha dubbio, il Demonio per distaccarnelo, or provocandolo all'impazienza, or ai sensuali piaceri allettandolo; già sempre con rimaner vinto, e confuso: protestandosi Francesco di essere sempre pronto a soffrire qualunque gran male, anzi che offendere Iddio. Lannde una volta francamente gittossi fra le spine, più volte coraggioso si ravvolse di mezzo inverno infra le nevi, e replicatamente si stese sopra un letto di accesi carboni, per confonder chi osò tramare insidie al di lui bellissimo verginal candore. Tali furono le riprove, che diede il Santo della sua invitta ardentissima carità.

· Ma oh quanto diversamente si è da te praticato, o anima Cristiana, nel corso di tna vita! Sei stata sin' ora prodiga delle tue tenerezze per gli oggetti creati e terreni ; e per Iddio, Bontà infinita, e che tanto ti ha amato, forse neppur un sincero affetto avrà saputo mai produrre il tuo durissimo cuore, e invece di servirti delle creature di scale per salire, ed unirti al tuo Creatore, te ne sei anzi abasato per vieppiù allontanartene, ed offenderlo. Non era poi di mestieri perdere le sostanze, la sanità, o mettere in pericolo la vita, per contestare la dovuta fedeltà al tuo Dio : bastava fuggir quell'occasione, quell'incontro, moderare la lingua, custodire gli occhi ; e con tutto ciò, neppur si poco hai sapulo prálicare.

Fortunato pertanto Voi, o Serafico Patriarca, che bene sapeste cominciare qui in terra ciò, che esser doveva il vostro esercizio per tutta l'eternità in Cielo; ma al tempo stesso oh me infelice, che fin'ora nè ho saputo, nè ho voluto imitaryi! Muovetevi, o mio Santo Protettore, a compassione di me, infondendo nel mio euore una scintilla di quel beato incendio, che ardeva nel vostro: ed impetratemi sopratutto un amore sì forte, che non ceda agli urti delle tentazioni, alle lusinghe dei sensi, e tutto superi, perchè non resti da me offeso il sommo Bene: in somma, amor tale, che superando ogni assalto, possa ancor io ripetere coll'Apostolo: Quis me separabit a charitate Christi?

Nove Pater, nove Ave, e nove Gioria Patri, il Responsorio, ed Orazione, come sopra.

SETTIMO GIORNO

Gran Confidenza di S. Francesco nella Divina Providenza.

La confidenza, che ebbe il Santo nella divina Providenza fu singolarissima: non riconoscendo egli su questa terra voruno altro appoggio nelle sue indigenze spirituali e temporali, che l'amato suo Dio: nelle di

lui braccia perció abbandonavasi qual Figliuolo, riportandone sempre sollievo e ristoro. Anzi con questa viva siducia l'eroiche sue risoluzioni a lodevolissimo fine furon ridatte. Miralo intanto, come in lui risplendette si bella virtù nell'intrapreso tenore di sua vita Vangelica; quante opposizioni ebbe da sostenere, e quante contraddizioni da superare nel piantare il suo Ordine Minoritico! Non potea forse Francesco, (perchè nato, e vissuto con molti agi, e ricchezze in casa paterna) ammettere per la sua nascente Famiglia rendite e possessioni per il loro necessario sostentamento? Nol fece giammai, nol fece il suo cuore magnanimo, e confidente; appoggiossi solo al Divino soccorso, A questo tendeano tutt'i · suoi voti, sospiri, e preghiere; finche merito un di, che il Signore così gli favellasse : Francesco, io ho esaudito i tuoi desiderii; e sappi che non voglio, che i tuoi Frati abbiano ne contrada, ne possessione; atteso io saro la loro entrata, e possessione. E sappi inoltre, che se per tutto il Mondo non vi fosse altro, che un solo pane; questo sarà mezzo per i tuoi Frati, e mezzo per il genere umano; e quanto più i tuoi Frati si aumen-teranno, tanto più aumentero io la mia providenza. Oh confidenza veramente grande del S. Pafriarca, che impegnò l' Altissima

Divina Pietà a favorire cotanto il suo Ordine con un si miracoloso quodiano provvedimento sino alla fine del Mondo!

Quante volte sarai stato in ciò manchevole? Quante volte sperimentasti, che nei
tuoi bisogni confidando piuttosto nella tua
industria, e nelle speranze degli uomini,
che nella Divina Provvidenza, restasti dalli tuoi desiderii defraudato, e confuso? Il
bene a te non d'altro derivar può, se non
da quel sommo infinito Bene, che è Iddio;
e questi a niuno lo. dà, se non a quello,
che a lui ricorre, in lui confida, e in lui
pienamente s' abbandona. L' ha promesso nelle Sacre Scritture: Jacta super Dominum curam tuam, et ipse te enutriet.
Psal. 54. v. 13. Quanto sarai felice, se ciò
farai!

Grandissima è la gloria vostra, o mio Serafico Patriarea, d'essere stato si speranzoso nella suprema Bontà, non solo in ogni evento della vostra vita mortale; ma ancora col rinunziare a' beni temporali, ed appigliarvi solo agli eterni, ed inesausti dal Signore promessi. Se voi tanto premurosamente l'insegnaste colle persuasive, e coll'esempio; fate percio che sempre mai seonfidato di me medesimo e coufidando uella Celeste Provvidenza in ogni mia necessità, non resti confuso col credere a

qual siasi falsa promessa di questo secolo: In Domino speravi, non confundar in acternum.

Nove Pater, nove Ave, e nove Glaria Patri, il Responsorio, ed Orazione, come sopra.

#### OTTAVO GIORNO

Divozione di S. Francesco alla Passione del Redontore.

Fino dai principii della sua conversione, il libro su cui il Serafico Padre San Francesce prese a studiar lezioni d'eterna vita, fu il Crocifisso; non saziandosi di considerare quell' eccesso di carità, con cui volle Gesù Cristo per nostro bene morire sopra una Croce. Oltre la quodiana meditazione di questo gran mistero, ritiravasi spesso tra l'anno in luoghi solitarii ; e quivi per-lo spazio di quaranta, e più giorni, lontano da ogni occupazione, altro non faceva, che specchiarsi nelle piaghe del suo caro Signore; riportandone il frutto d'un ardentissimo amore verso di esso, ed una sì granconsolazione di spirito, che rispose a chi l'esortava in tempo di cecità a farsi legger per suo conforto alcun libro santo : lo trovo. ogni giorno tanta consoluzione, e tanto amore

nella memoria della vita e Passione del nostro Salvatore Gesù Cristo, che se io vivessi sino alla fine del Mando, non mi bisognerebbe altra lezione. E da ciò poi nasceva, che bene spesso scioglievasi in copiosissime lagrime di tenerezza, e di compassione, sino a cagionargli sì gran malattia negli occhi, che fu più volte in pericolo' di rimanere per sempre cieco. Nel contemplare i dolori di Cristo nostro Bene in luoghi solitarii non potea contenersi dal prorompere ad alta voce in amorosi lamenti, quasi lo vedesse attualmente patire ; e sentito una volta da Gentiluomo già suo intrinseco, e interrogato, perche si lagnasse? Ah.mi dolgo, rispose piangendò, mi dolgo, e piango per i gravi tormenti, e disonori che diedero e fecero al mio Signore Gesù Cristo que' crudelissimi Giudei: e tanto piu sento, e vedo, che tutto il Mondo, per cui ei gli ha patiti, ingratissimamente si è scordato di un si inestimabile benefizio. E qui raddoppiando i singulti, dolcemente constrinse ancor quello ad essergli compagno nelle lagrime. Non si può al certo spiegare a qual' eccesso giugnesse l'affettuoso ardore di Francesco verso del suo Salvatore appassionato. Intanto, desiderando il Santo in tutto trasformarsi nel Crocifisso suo Amore con l'esercizio d'una profonda umiltà, d'una povertà estrema, d'un

continuo patire, e colla pratica d'altre virtù, interne, ed esterne: quando finalmente il Divin Redentore si compiacque di consolarlo, imprimendogli visibilmente sul sacro Monte dell' Avernia nelle mani, ne piedi, e nel costato i segni delle sue santissime plagha; facendogli provare per due anni continui, che gli rimaser di vita, un misto di gioia, e di dolore inesplicabile. Ed ecco già soddisfatte le sue brame, compiuti i suoi desiderii: Che bel pregio del nostro Santo, reso tutto simile al Figliuolo di Dio amanato! Assimilatus Filio Dei. Hebr. 7. 3.

Noi invidiamo il Gran Patriarca d'Assisi per si felice sorte; ma al tempo stesso di diportiamo coli nostro amabile Redentore da ingrati, ritrosi di portare la croce de patimenti, e de' travagli per suo amore, e di tributare alla sua acerbissima Passione un benchè breve pensiero, non che una lagrima, un sospiro. E perchè assidui non ci rendiamo adunque nella cotanto divota contemplazione delle sue pene, e particolarmente nel sacro essercizio della Via Crucis?

O innammerato del Crocifisso, mio caro Santo Avvocato, deh ammollite la durezza del nostro-cuore; e fate si, che coltivando ancora poi la memoria della dolorosa Passione del nostro dolcissimo Gesu, non solo l'accompagniamo con lagrime di tenerezza: ana meritiamo altresi di praticarla con tal frutto, che con esso possiamo come l'Apostolo gloriarci unicamente nella sua Croce: Mihi autem absit gloriari, nisi in Cruee. Domini nostri Jesu-Christi.

Nove Pater, nove Ave, e nove Gloria Patri; il Responsorio, ed Orazione come

sopra.

NONO GIORNO

Della perseveranza di S. Francesco nel bene operare, e del suo felice transito

Conoscendo il Serafico Patriarca esser giunta quell'ora da esso si ardentemente sospirata; del suo felice passaggio da questa mortale all'eterna vita; per amor della sua diletta poverta, e per rassomigliarsi anche in morte al Redentore, che nudo morir volle per noi sulla Croce; spogliossi di quella povera tonacà, che lo copriva, posesi sulla nuda terra; e quivi-dopo aver esortato i suoi cari figliuoli all'osservanza della Regola, al disprezzo del mondo, e all'amor di Gesu Cristo, finalmente li benedisse. E mentre cantava affettuose lodi all' Altissimo, ornato di virtù, e ricco di meriti, tra i dol-

ci amplessi del suo Amor Crocifisso, dolcemente spirò l'anima sua santissima, laquale fu condotta in trionfo dagli Angioli al Ciclo. L'aver egli con interrotta lena battuta la strada della virto, e fino alla morte perseverato nel divino servigio, gli fece riportare un guiderdone incomprensibile, un godimento eterno nella Celeste Gloria. Ricordevole il Santo delle parole di Cristo: Qui perseveraverit usque in finem, hie salvus erit; non railento mai il passo nella intrapresa carriera della Vangelica perfezione; onde alla perfine gli riusci di giungere senza veruno indugio, sciolta appena l'anima dà' legami del corpo, alla meta dell'eterna Beatifudine : come appunto dimostrato fu ad un figliuol del suo Ordine, di vita singolarmente perfetta, il quale vide la di lui anima, in sembianza di lucidissima stella, da candida nube inalzata, salire direttamente sopra copiose acque al-l'Empireo; per dinotarci, dice S. Bonaventura, che pel candore della coscienza, per la prerogativa de meriti, e per la moltitudine delle virtù, non dovesse nè tampoco un momento, differirsi ad esso la Gloria ; ove trovasi già ad uno de' più alti seggi innalzato per la sua umiltà. Oh sorte felice di tutte quelle anime,

che con l'aiuto della Divina Grazia costantemente perseverano fino alle ultime agonie nel virtuoso operare! Se brami per-tanto, anima Cristiana, fare una morte simile a questa del Serafico Padre San Francesco, e dopo di essa giugner felicemente a quella Gloria, per la quale ancor tu sei stata creata; procura d'imitarlo in vita, nell' umiltà, nel disprezzo delle cose ferrene, nella divozione alla Passione del Redentore; e nell'amor de'patimenti, e della Croce, e sopra tutto nella perseveranza nel ben' operare : col riflesso, che siccome è breve la vita dell'uomo ; così momentaneo può dirsi , rispetto alla beata Eternità, il patire in questo mondo per amor di Gesu Cristo, come dice l'Apostolo: Id enim, quod in praesenti est momentaneum et leve tribulationis nostras, aeternum gloriae pondus operatur in Coelis; e come altresi spesso ripeteva il Santo : modica passio , gloria infinita.

O Serafico Patriarca San Francesco, siccome con essovoi mi rallegro sommamente della gloria, che godete nell'Empireo, attornato da tanti vostri Santi Figliuoli, che nel Celeste Regno vi fan bellissimo corteggio, e corona; così umilmente vi supplico a tenermi e in vita ed in morte sotto la vostra efficace protezione. Voi porgete aiuto a quest'anima mla incostante, affinche si risolva una volta per sempre tutta dedicarsi a' Divini voleri. Impetratemi, amorosissimo mio Santo Avvocato, la gloria d'imitare le vostre sante virtù, e di camminare talmente su di questa terra, che perseverando fino alla morte come voi in sante operazioni, e nella osservanza della Divina legge; sia poi fatto degno di godere in compagnia vostra quella Beata gloria del Cielo, che capir non si può, se non da chi per Divina misericordia la conseguisca. Amen.

Nove Pater, nove Ave, e nove Gloria Patri, il Responsorio, ed Orazione, come

sopra.

### NEL GIORNO FESTIVO DEL SANTO

In questo giorno reciterai tre Pater, tre Ave e tre Gloria alla Santissima Trinità per le singolari grazie, e sublime gloria, concesse.

al Serafico Patriarca S. Francesco. .

Da alvuni Autori rapportasi, ed anche nella Vita di Santa Margherità da Cortona lib. 2 c. 8 si legge, che a questa Gloriosa Penitente in un'estasi fu mostrata una risplendentissima Sede: ed ammirandone la Santa la bellezza, e la maestà; le fu manifestato, che da quell'eminente postò era stato discacciato il primo Angiolo per la sua superbia ed ora occupato dal Padre San Francesco. Da ciò si vede a qual sublime grado di Gloria sia innalzato il Santo nel Cielo, per la sua umilissima abbiczione in Terra. Dunque rallegrandoti insieme con lui; potrar fare la seguente

## Supplies al Glorioso San Francesco.

Dal profondo del mio niente adoro l'altissima bontà Divina; offerendole tutte le lódi, e benedizioni de Beati Comprensori, e de' Giusti Viatori per la somma grazia compartitavi, mio Glorioso Patriarca San Francesco; per avervi sollevato a tant'altezza di Santità, che si fattamente riplende, non solo in Cielo per la gloria, ma benanche in Terra per la protezione : vorrei, se potessi, con le mie operazioni accrescere la vostra gloria; sebbe-ne indegno sia di congratularmi della Vostra Beatitudine. Riconoscendovi dunque col nobil prezioso marchio di nostra Redenzione; fattovi dall' Amor Divino, che sì maravigliosamente vi trasformo nel medesimo Dio, e vi rese si zelante del suo onore, non meno pictoso, e sollecito per i bisogni de prossimi: sarebbe sommo

torto alla Divina Clemenza, ed alle vostre medesime piaghe; se io tutto fiducia non ricorressi al vostro efficacissimo patrocinio per ottenere ciò, che di speciale aiuto si richiede per la mia salvezza. Sarà dunque vostro pregio l'impetrarmi il perdono delle colpe dal nostro Amantissimo Redentore. Poiche, per esser egli tutto misericordia, ed Amore per i miseri pecca-tori; di Voi, come di suo vero alfiere, particolare dev' essere l'impegno di farmi essere perfetto Cristiano: ed affinchè sia certo della vostra protezione, oggi, che da tutt'i Fedeli si venera con tanta divozione ed ossequio la vostra gloria; fate che sia partecipe il mio povero cuore, con farmi sentire vero dolore degli errori commessi, e totale distaccamento dagli affetti mondani, e coll'essere rinvigorito nella risoluzione di migliorare le operazioni, ed applicarmi a quelle virtù, che mi rendono meritevole di sempre mai lodare Dio, e di sempre godere della vostra gloria. Amen.

Potrai soggiungere i nove Pater, Ave, e Gloria al Santo: dipoi il Responsorio, ed O-

razione come sopra.

### PER LA NOVENA

DELLA

## IMMACOLATA CONCEZIONE

## DI MARIA SANTISSIMA

--

#### COHONCINA

Deus in adjutorium elca

A Maria Santissima come Figlia del Divin Padre.

O ti adoro, Immacofata, Del gran Padre Figlia eletta : Senza neo fosti concetta : Sopr'ogni altira semple amata : Io ti adoro, Immacofata. Bi risponde.

Si risponde. E sempre sia lodata La Regina del Cielo Immacolata. Pater noster etc.

O Concetta Immacolata,
Fosti eletta da Dio Padre
Del suo Figlio degna Madre:
Fra le amate la più amata;
O Concetta Immacolata.
L sempre, etc. Ave Maria.

Primogenita di Dio
Fra le pure creature:
Su le Angeliche Nature
Fosti ancor predestinata.
O Concetta Immacolata.
E sempre etc. Are Maria
Fu la tua Redenzione,
O Maria, più speciale;
Dal peccato originale
Mentre fosti preservata,
O Concetta Immacolata.

E sempre etc. Ave Maria.

Sempre libera ed esente
D'ogni, macchia altuale,
D'ogni neo pur veniale:
Senza fomici illibata;

O Concetta Immacolata.

E sempre etc. Ave Maria, Gl.

Come Madre del Divin Figlio.

Jo ti adoro, o Vergin Santa,
Degna Madre di quel Figlio,
Che fe candido il tuo giglio:
Più di ogn'altra sempre amata,
O Concetta Immacolata.

E sempre etc. Pater noster. Non vi fu Verginitade
Della tua più bella e intiera,
Che la prima alzò bandiera
Con tal voto consagrata;
O Concetta Immacolata
E sempre etc. Ave Maria,
L'esser tu di un Dio feconda.

Vera Madre di un tal Figlio, Fè ammirabile il tuo Giglio, E ti fè glorificata;

O Concetta Immacolata. E sempre etc. Ave Maria.

La tua Santa Gravidanza,

O Maria, ti fu soave, Non ti fu di peso, o grave; Ma ti fè imparadisata;

O Concetta Immacolata.

E sempre etc; Ave Maria.

Il tuo parto verginale

Non ti diè pena o dolore ; Ma sì ben'gioja di cuore.

Che ti rese appien beata,
O Concetta Immacolata.

- E sempre etc. Ave Maria: Gl.

Come Sposa dello Spirito Santo.

I O ti adoro, o Vergin Sposa, Sacro Tempio dell'Amore, Che ti diè grazia, ed onore;

Su d'ogni altra fortunata,.

O Concetta Immacolata.

E sempre etc. Pater noster. Per suo Tempio, e per sua Sposa

Dallo Spirito Santo eletta; La più bella, e più perfetta,

D'ogni ben fosti dotata, O Concetta Immacolata.

E sempre etc. Ave Maria. D'ogni grazia riempita,

Sei del Cielo alta Regina; Tutta in Dio, tutta Divina, Tutta pura, e tutta ornata,

O Concetta Immacolata.

E sempre etc. Are Maria.

Piena sei di santitade, E ripiena in tal misura, Che nessuna creatura Presso Dio fù si colmata, O Concetta Immacolata E sempre etc. Are Maria.

Finalmente sei Rifugio,
O Maria, de' peccatori;

Non sprezzare i miei clamori, O dolcissima Avvocata,

O dolcissima Avvocata, O Concetta Immácolata.

· E sempre etc. Ave Maria, Gl.

#### Offerta.

O Gloriosissima Immacolata Maria, che foste sin da'secoli eterni la Vergine prediletta, e disegnata dalla SS. Trinità, per riparare le nostre rovine, la graziache vi produsse alla luce, abitò sempre în Voi: ella vi nutrì, e gelosa vi custodì sempre fin dal primo vostro Immacolato concepimento, e fece. sì, che non mai si fosse avvicinata a Voi la colpa del primo padre Adamo: anzi Voi foste la Donna forte, che gonerosamente conculcaste sotto a' piedi, ed abbassaste l'orgoglio dell'infernale Dragone. Oh quanto me ne compiaccio, veggendo in Voi sola i pregi tutti delle altre creature!

To dunque prostrato a' vostri piedi, umilmente vi adoro, o gran Vergine Immacolata; e per la vostra gran santità e dignità vi prego ad ottenermi quella grazia, che tante volte ho perduta per li miei peccati. Ah quanto mi scorgo deferme avanti la bella luce della vostra Purità! Deh non permettete, che regna più nel mio cuore la colpa; ma fate, che sia lontana da me la colpa aftuale, come fu sempre lungi da Voi la colpa originale. Ottenetemi ancora la grazia di perseverare nel vostro santo servigio fino all'ultimo respiro della mia vita. Amen.

Giaculatoria. Sia lodata, benedetta, e glorificata da tutte le creature elernamente la Santa, PURISSIMA, ed Immacolata Concezione del-

la Beata Vergine Maria.

Nella sopradetta giaculatoria si guadagnano cento anni d'Indulgenza conceduta da Gregorio XV.

Innocenzo Papa VIII. a richiesta di Elisabetta Regina di Spagna, concede a tutti coloro, che diranno la seguente orazione, Indulgenza plenaria.

#### Saluto a Maria

Il Ciel ti salvi, o Vergine Sovrana, : Stella del Sol più chiara, · Di Dio Madre pietosa, Del mel più dolce e rara : Rubiconda più che rosa, Candida più che giglio: Ogni virtù t' infiora, Ogni Santo ti onora ; Nel Ciel la più sublime. Amen. Un Pater, Ave, e Gloria. Tota pulchra es, Maria, Et macula originalis non est in te: Tu gloria Jerusalem, · Tu lactitia Istrael. Tu honorificientia populi nostri, Tu Advocata Peccatorum:

O Maria, o Maria.

Virgo prudentissima.

Mater clementissima

Ora pro nobis, intercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum.

In Conceptione tua, Virgo, Immaculata fuisti.

Ora pro nobis Patrem, cujus Filium peperisti.

#### Oremus.

eus, qui per Immaculatam Virginis Conceptionem dignum Filio tuo habitaculum praeparasti : quaesumus, ut qui ex morte ejusdem Filii sui praevisa eam ab omni labe praeservasti: nos quoque mundos ejus intercessione ad te pervenire concedas. Per cundem Christum Dominum nostrum.

Amen.

## CORONCINA

PER LA NOVENA DEL S. NATALE

## DI GESU CRISTO

y. Deus in adjutorium etc ;

#### PRIMO AFFETTO

Dunque dal Ciel discende un Dio si forte, E vuoi per me soffrie e Croce e Morte!.., Scendi Amore — del mio Core; Questo Cuor l'accogiterà;

In questo petto
Ti bramo, ti sospiro, e qui t'aspetto.

#### Preghiera

Amabilissimo mio Gesà, mio Amore, Dio del mio cuore; io adoro e benedico quell'Ora nella quale per patire e morire per mio amore, vi faceste Uomo nel purissimo Seno di Maria SS. Vi prego per que' nove Mesi, che voleste starchiuso in quel suo verginal Seno, a perdonarmi tutt' i peccati, di oui mi. pento con tutt' il cuore, perchè sono effese fatte a Voi che sieto sommo ed infinito Bene. Pater, Ave, Gloria.

#### SECONDO AFFETTO

Tu squarci alfin le nubi, o Verbo Eterno; E vuoi col tuo patir domar l'Inferno!... Qui l'aspetto — Mio diletto,

Nel mio Core nascerai : E della Croce

Verrò teco a soffrir la Morte atroce.

Preghiera

Ambilissimo mio Gesu, mio Amore, Dio del mio cuore; benedleo quella beata Notte, in cui per far' acquisto del cuore nostro voleste nascere in una stalla, e comparire teuero Bambinello fasciato tra poveri pannicolli, tremante di freddo, in mezzo a due Animali riposto in una magiatoja sopra la paglia. Io adoro le vostre sacratissime membra, bacio quella terra che calpestaste, vi ringrazio di tanti bonefizii; e vi prego per que' gran patimenti, per quelle prime lagrime, per que' sospiri, a darmi grazia che io viva e muoia per Vostra maggior gloria, amando Voi sommo Bene, Bonta infinita. Pater. Ave., Gloria.

#### TERZO AFFETTO

Già ti preparo qui nel casto petto Un Cor purgato da terreno affetto, Ah Signore — tutt'amore

Questo Core troverai : Deh vicui, o Dio.

Ah vieni a nascer qui nel petto mio.

Preghiera

Amabilissimo mio Gesù, mio Amore, Dio del mio cuore; benedico quell'Ora, in cui Maria Santissima vi preseniò nelle braccia del Santo Vecchio Simeone. Vi ringrazio che vi addossaste i miei peccati, e ne soddisfaste la Divina Giustizia con patire e morire per me. Per tanta vostra bontà vi prego a liberarmi dalle pen dell' Inferno, e fare si che io per amor yostro odii sopra ogni male il peccato, come quello chè odiato infinitamente da Voi. Pater, Acc, Gioria.

#### QUARTO AFFETTO .

Se Te vedro vagir su poco fieno.

Non sentirò bruciarmi il core in seno?..

Ah. vezzoso — dolce Sposo.

Tu sul fieno nascerai; Ed il mio Core

Non troverà più pace per tuo amore.

#### Preghiera

Amabllíssimo mio Gesù, mio Amore, Dio del mio cuore; benedico quella notte, in cui Maria Santissima vi condusse in Egitto, onde liberarvi dalle mani di Erode. Adoro la vostra santissima addolorata Umanità; vi ringrazio che avete voluto tanto patire per me: e vi prego aprirmi il Paradiso, che con tante vostre pene mi avete guadagnato, onde venga a godervi in Cielo per darvi quella gloria che meritato. Pater, Ave, Gloria.

### QUINTO AFFETTO

Divin'Amore, Amor'Onnipotente,
Dio fai che nasca, e l'assomigli al niente!...
Dio d'amore — questo Cuore

Più non basta per amarti. Oh quant'il bramo!

Dammi il tuo Core, e col tuo Core ti amo.

#### Preghiera

Amabilissimo mio Gesù, mio Amore, Dio del mio Cuore; benedico quegli Anni, ne' quali voleste menare una vita nascosta agli occhi del Mondo nella Bottega di Nazaret, povero e sconosciuto, tra fatiche miseriee sudori in compagnia di Maria Santissima e San Giuseppe. Adoro le Vostre divine Azioni, bacio quella terra che calpestaste, vi ringrazio che avete tanto patito per mio amore: e vi prego a concedermi amore alla vostra Sacratissima Umanità, e che viva e muoia a vostra maggior gloria, amando e servendo Voi mio Padre, mio Redentore, mio Dio. Pater. Ace. Gioria.

#### CONCLUSIONE

Ben vieni a darmi il Core in sulla Croce, Quando aperto sarà da un ferro atroce, Qui mi taccio — più non saccio

Come amare ti dovrò. Deh mio Signore,

Dimmi che mai farò per tanto Amore ?!

#### Santo Proponimento

Santissimo Bambino Gesti; io benche peccatore indegnissimo, mosso nondimeno dal desiderio di onorare la vostra adorabilissima Infanzia, vi adoro colla faccia per terra; ed alla presenza di Maria Santissima, di S. Giuseppe, di
S. Giovan Battista, de' Santi Pastorie Re Magi,
vi eleggo, vi adoro, e riconosco per mio Dio e
Signore. E propongo fernamente di volervi
sempre servire ed amare con tutt'il cuore. Deh
amoroso mio Gestì, benedite Voi questo mio
proponimento, e datemi grazia che da oggi in
poi dipenda in tutto da voi, siccome Voi dipendeste in tutto da Maria Santissima e da S. Giuseppe.

Possiate nascere davvero nel mio Cuore, onde vivendo e morendo abbracciato insieme con 178 Voi, potrò un giorno venire a benedirvi eternamente in Cielo. Così sia.

v. Rorate Coeli desuper, et nubes pluant Ju-

stum:

K. Aperiatur terra, et germinet Salvatorem.

#### Oremus.

Aurem tuam, quaesumus Domine, precibus nostris accomoda, et mentis nostrae tenebras gratia tuae visitationis illustra. Qui vivis et regnes in saccula sacculorum. Amen.

#### NEL GIORNO DI NATALE

## Nonna a Gesù

Non pensare a le tue pene, O mio dolce amato Bene: Chiudi omai le luci al sonno; Dormi — dormi, e non vagir.

Se non puoi dormir sul fieno;
Vieni, e dormi in questo seno:
Vieni-vieni, mio Diletto;
Qui puoi placido dormir.

Non pensare al duolo atroce,
A le spine, ed a la Croce;
Dà pur tregua al tuo penare;
Fa la nonna, Ninno fà.

Angioletti non cessate,
Una nonna Voi cantate;
A quel suono soave e doloe
Il Bambino dormirà.

#### EFFICACISSIMA PREGHIERA

DA RECITARSI OGNI GIORNO PER ASSICURARE L'ETERNA SALVAZIONE DELL'ANIMA.

Eterno Padre, Misericordioso ed Onnipotente Dio nostro; in nome di Gesù Cristo, per lo Cuore di questo vostro amabilissimo Figlio, ed a gloria eterna di Maria Santissima, vi dimandiamo con fede la Salvazione di tutti noi peccatori quanti ne siamo presentemente sulla terra e ve ne saranno fino al giorno del giudizio. Voi siete fedele nelle vostre promesse, e noi lo speriamo per amore di Gesù Cristo e di Maria. Così sia.

Si dica tre volte: « Gesù mio, misericordia » ed un'Ave Maria. — Poi:

Sia benedetto Gesù Cristo.

Sia benedetta Maria Santissima.

## INDICE

| •                                           |     |
|---------------------------------------------|-----|
| A' Figli del Sécolo Pag.                    | 2   |
| A' Figli di Maria                           | 3   |
| Saraphici Bonaventurae Praephatio in        |     |
| Psalterium                                  | 5   |
| Salterio Grande, Salmi 150. Primo Salmo     | 9   |
| Cantici a Maria di S. Bonaventura           | 83  |
| Primo Cantico su quello di Isaia            | iví |
| II. Cantico su quello di Ezechia            | 84  |
| III. Cantico su quello di Anna              | ivi |
| IV. Cantico su quello di Mosè               | 85  |
| V. Cantico su quello di Abacuc              | 86  |
| VI. Cantico su quello di Mosè               | ívi |
| VII. Cantico su quello di Zaccaria          | 87  |
| VIII. Cantico su quello de'trè Pueri        | 89  |
| Simbolo a Maria di S. Bon: su quello di     |     |
| S. Atanagio                                 | 90  |
| Inno a Maria di S. Bonay: su quello dei     |     |
| Ss. Ambrogio, ed Agostino                   | 92  |
| Salterio piccolo a Maria di S. Bon          | 97  |
| Uffizio de'sette dolori di Maria di S. Bon. | ivi |
| Adorazioni al Cuore di Maria insegnate      |     |
| da Gesù Cristo stesso                       | 138 |
| Novena a S. Francesco di Assisi             | 141 |
| Divozione nel giorno di sua Festività       | 165 |
| Coroncina per la Novena della Concezione    |     |
| di Maria Immacolata                         | 68  |
| Saluto a Maria con Indulgenza plenaria.     | 172 |
| Novena pel santo Natale di Gesù             | 174 |
| Efficacissima Preghiera per la salvazio-    |     |
| no dell'Anima                               | 170 |

,

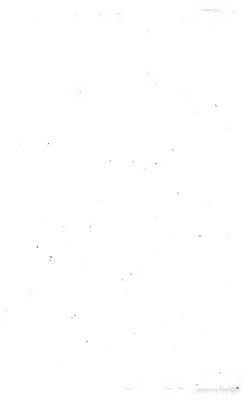

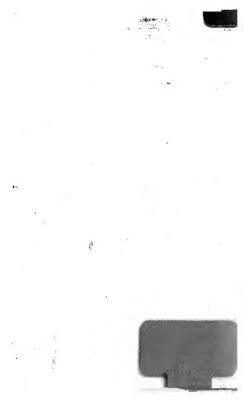

